V. Ase S. Popiniai Jo Rilli Corfeii.



\_Passerini 469.-

In pubblicato Jole It is

## SULLA CAUSA FINORA IGNOTA DELLE SVENTURE

## TORQUATO TASSO

## SAGGIO

MARCHESE GARTANO CAPPONL



DAI TORCHI DI LUIGI PEZZAT:

1840

lo non inirapresi quari Opera per vaghezza di contraditre, o per talento di acquistar tusto entri opera mai nel inipiani di Unini segnatali, ma hensi per osceptio della verità, che si dece situare più dell'amicistà di Sornite e di Pistone; e per manienere al possibile immaculato il giudicio, e il nome di Torqualo Tasso, di cui inno si sonora la norira Italia; cosi credo a ragione di poler persuadermi, che questa controversia non abbia a procedor più olire.

perché al ver si deve Non contrastar , ma dar perfetta fede.

FONTANINI. L'Aminia difeso. Cap. 15.

## LETTOR CORTESE

L' Argomento ch' io prendo a trattare è di quanti mai a scrittore alcuno s'offrirono, uno dei più interessanti e più grandi. Palpita ogni cuore al nome del Pio Cantore della Liberata Gerusalemme, e colla meraviglia crescon gli affetti, quando il labbro istesso che dettò carmi si sublimi, modular s' ode dolci pastorali accenti, che Virgilio e Teocrito disdegnati non avrebbero.

E chi dopo Dante e Petrarca, che talora ei pareggia, scrisse al pari di Torquato lirici affettuosi versi? Chi più di lui nelle canzoni maestoso? Non è egli, testimone il Maffei, grande ornamento del Coturno? Non vinse ogni altro, per consenso di tutta Italia, nelle Prose, o sia che scriva eloquenti dialogia, o che scenda nel cuor degli amici con le facili lettere, ove l'arte non appare, sì che giureresti di sentir del vivo parlare le ingenue grazie? Primo di tutti gli Italiani Poeti sarà, cred'io, facilmente conceduto essere il cantor d'Ugolino, e di Francesca, ma Torquato è il figlio più caro, è il figlio prediletto della Gran Donna, cui il Cielo diede in privilegio le lettere e le arti.

E se ciò è vero, come in tanto desiderio di udirne i casi, che maggiore ognor si fa dopo due secoli e mezzo (da che ei mori) d'infruttuose ricerche, come non dovrà sperare d'ottener dai buoni riconoscenza, chi lungi da ogni spirito di parte, prende a dimostrare, che questo Graude Infelice ingiustamente accusato di lascivi amori con la sorella del suo benefattore, non dovè le sue sventure alla violazione del più sacro dei diritti, l'ospitalità?

Se quelli ebbero in mira il bene dell'uman genere che cantarono la virtù, poiché non v'è più
efficace mezzo per richiamare la felicità nell'umana
famiglia; non potrò io lusingarmi d'alcun plauso,
mentre la virtù difendo, e la difendo in un Grande,
the per rarissimi talenti, e per altissime lodi ammirato, ove colpevol si credesse, potrebbe coll'esempio far sospettare agli incauti, che le lubriche strade
del vizio, non fossero poi tanto dalla morate e da
ogni onesto aborrite, nè tanto dannose alla società?

Scenda, cui piace, a combatter coloro i quali sostengono che questa colpa a Torquato attribuita, non è colpa, o lievissima, nè ad esso ne san debito Nè meno io spero che convinto il lettore dal fatto, che io andrò in seguito esponendogli, vorrà concedermi aver io provvisto al decoro dell' umanità, dimostrando che il primo di tutti gli Epici, non fu costretto, (per le sacre ceneri di Torquato istesso io lo giuro) a fingersi pazzo, nè qual pazzo fu rinchiuso, ne fra' pazzi confuso, nello Spedale di S. Anna.

Se all'onore del Tasso, se all'onore dell'umana famiglia qualche momento degli studi mici non sarà pertanto trovato infruttuoso; se difendendo Torquato da sì rea colpa, e da sì vil condizione, avrò combattuto pel decoro del nome Italiano, io chiuderò soddisfatto il prescritto corso della mortale mia carriera.

<sup>(1)</sup> Rousseau. Oeuvres. Emile. Livre IV. 110 e seg. Paris 1793. (2) Lett. Tomo IV. Lett. 230. a pag. 96.

Tanto, o benevolo Lettore, io doveva dirti, specialmente se Italiano sei, sull'interesse e sulla grandezza dell'Argomento, ch'io t'offro, e sul quale pochi sono non tanto gl' Illustri nati sotto l'italo cielo, quanto i dotti d'ogni nazione, che non portassero le loro ricerche, nè si mostrassero non desiderosi di conoscere i casi di Torquato. Brevemente ora ti accennerò i modi da me tenuti per dimostrare il vero di che io parlo.

Fin d'allora che nel 15 Settembre 1837, io pubblicai il Manifesto con cui annuziava di svelar la causa ignota delle sventure di Torquato, io scrissi (1): « Io l'affermo con animo franco, perchè posso dimostrarlo con la maggiore evidenza, con « LE DICHIALAZIONI MUNENOSISSIME DEL TASSO MEDISIMO « DA QUELL'EPOCA SINO ALLA SUA MORTE, E COSÌ PER « OUASI VENT'ANNI. »

Adempio ora la mia promessa, tessendone la storia per ciò che riguarda il Trattato Medicco, col produrre le sue lettere che sono di pubblico diritto, e che da tutti sono riconosciute essere di questo Grande. Così dalla bocca di lui stesso avrai per molti anni l'istoria di questo Trattato.

Quindi io non ti presento sospetti documenti, ma tali che bisognerà (parmi) impugnar Torquato, volendo impugnare quanto io ho scritto.

(1) Nel principio del Manifesto suddetto a pag. 3.

Se io poi abbia errato nel comentar queste lettere, a me non ne spetta il giudizio.

L'adottato sistema di produrle per intiero per ciò che riguarda questo Trattato, sarà facilmente riconosciuto come l'unico mezzo d'impedire che non si possa impugnarne il contenuto.

Le altre lettere che io produrrò in conferma del mio Argomento, derivano da pubblici e regi Archivi, dai quali pure il Serassi trasse quelle di cui fece corredo alla sua Storia.

Tanto ho creduto doverti avvertire. Vivi felice.





.... non vogliamo fondarei nelle altrul parole: ne adoperare giammai altre prove, fuor quelle che si veggono su i fatti, e si consentono colle storte.

> PERTICARI. Dell'Amor Patrio di Dante. Capo XII.

Prendo a svelar la causa finora ignota, che a Torquato Tasso fia principio dell'infelicità la quale lo agitò per tutta la vila; per cui mel Luglio 1377, temendo lo sdepo del suo Signore, Alfonso II, fuggi da Ferrara; per cui nel Marzo 1579 trasserso in parole minacevori, e ribelli, fia del Cardinal Luigi d'Esie fatto chiudero nelle prigioni dello Spedale di S. Anna, ore lancui oltre sette anni.

Questa causa, che Torquato dal 1875 fino alla sua morte, e così per rent'anni, indicò sempre come fonte dei suoi mali, dovè ciò nonostante rimaner lungamente sconosciuta perchè negli arcani racchiusa di due emule Corti, e perchè nell'initmo carteggio di lui a pochissimi amici suoi sollanto, negli sochi del suo dolore, rammentata.

Il celebre Bergamasco Serassi instancabile investigatore di tutto quello che riguardava Torquato, ebbe in sorte di raccogliere quest' importante Carteggio nella maggior parte Camponi, Saggio nul Tasso, Tomo L. non veduto fino a' suoi tempi, formandone quel famoso Vo-Inme di Lettere che da lui ebbe nome (1). Per tal guisa potè Egli apprendere qual fosse la vera causa dell'infelicità del Grande suo concittadino: ma quantunque astretto dalla narrazione dei fatti, egli stesso nella vita che ne scrisse, avesse già riferite molte lettere di lui, che obbligano a riconoscere il Trattato esistito fra Esso e i Principi Medicei, giunto là dove stato gli sarebbe necessario di produrne altre (ed erano di pubblico diritto), che questo Trattato esplicitamente dichiarano. e lo dichiarano un grave fallo, e degno di pena, il Serassi (è forza il confessarlo) quella parte ne omise, che vi appone, direi, il sigillo, e ne forma la conclusione (2). E adottato una volta il silenzio, non a questi soli documenti il ristrinse. Tanto gli spiacque il far palese l'errore di quell'infelice! Penoso incarico in vero, per cui, ove pur lode alcuna sperar potessi dall'aver io rintracciati con non breve fatica i casi di Torquato, a quella anzi ben volentieri io rinnnzierei, se le turpi fole dei supposti amori, per i quali reo di violato ospizio il Tasso sarebbe, e la verità per sempre tra questi inganni celata, non mi avessero mio malgrado obbligato a palesaria.

Sieno scudo alla mia qualunque siasi intrapresa, le parole di nn grandissimo Iuliano, il ch. Balbo, che l'amino del Divino Alighieri con maestra mano ritrasse, e mi sia lecito dir con quelle (3), al nome di Dante sostituendo il nome di Torquato: « Se Torquato si fosse lasciato dornaire in pace,

<sup>(1)</sup> Coa l'Intittoù II Siz, Rosini nel principlo della Prefazione atte Letter incittà di Torqualo Tauso- 1/1, L'Editore - Fino da quando i « Serassi pubblicò la una cechre Vila del Tasso, fece noto che possedera un MS. di elletre incittò di Torqualo, le quali erno state « da iul medesimo con instancabil diligenza raccelle, e di proprio pugno trascritte. Molte nell'ine peregrine gii furono da quello somministrate; e pochi sono i loogli importanti deia vita del Pocha, nel sistrate; e pochi sono i loogli importanti deia vita del Pocha, nel

<sup>«</sup> quali non venga dail' Istorico citato in soccorso il MS. D' altora in « poi acquisiò tanta celebrità, che non conoscevasi in Italia se non « sollo il titoto del Manoscritto del Serassi. » (2) Vedasi l'Appendice.

<sup>(3)</sup> Vita di Dante, scritta da Cesare Baibo. Torino 1838 in 12. Tom. II a pag. 8.

in quella misteriosa oscurità in che s'avvolse, o in quella
 nebbià da cui il ritrassero gli antichi, io non mi sarci forse

« innoltrato tanto in questa fatica. Ma gli errori dei grandi

« sono quelli appunto che si vogliono segnalare quando la

« turba dei piccoli prende a lodarneli per imitarveli. Non « temiamo quindi di esercitar sopra lui (1) quel severo uf-

a ficio della storia, che non incombe a nessuno, ma assunto

« porta obbligo di piena verità. Chè ad ogni modo, tolta que-

« sta utilità dall'esercitar il giudicio sulle azioni compiute

a si scriverebbero o leggerebbero storie. Nelle quali tutte, è

questa parte penosa de biasimi; ed è gran ventura quando

« non supera la piacevole delle lodi. »

Ma non solamente obbligo di Scrittore astringe me in questo caso a pulesare quel Che altri ha tactito, ma altra ragione mi necessita a farlo. Dopo avere io annunziato che favola erano i supposti amori, ne potervono percio esser la causa delle sventure di Torquato, non solo era in me dovere, ma necessità della propria difesa, lo svelare in tutti i son i rapporti la Causa vera delle sventure di quel Grande.

Ne lo aggiungerò quel che pure è incontrastabile, che if allo del Trattato Medicco che i disvelo, e gil altri che ne sono conseguenza, possono pare trovar qualche scusa nel melanconico umore di Torquato, che prepotente lo dominava, ma che scusa alcuna non portà mai trovarsi, finchè esisterà la differenza tra la virtù e il vizio, alla colpa dei supposti lascivi amort onde reo si vorrebbe il Tasso, per cui pagato avrebbe colla più nera ingratitudine il suo benefattore, che lo trattò, come egli dice, da padre e da fratello più che da Sovrano, ricoprendogli d'infamia la sorella in sicurtà d'amicizia, e sotto quell'asilo istesso in cui Alfonso l'avea accolto (2) (escondo che il Tasso cantò) per ritoglierto al fundamenta de la colta del consolto del condo che il Tasso cantò) per ritoglierto al fundamenta del consolto d

<sup>(4)</sup> Dopo queste parole il Ch. Autore scrive « serero giudice di tanti » lo che a Banie perfellamente si conviene, non a Torqualo; quindi lo l' ho omesso. Era però mio dovere il notario, onde ciò non sembrasse irriverenza verso tanto Scrittore.

<sup>(2)</sup> Vedast l'Appendice.

ror di fortuna fra l'onde, e gli scogli errante peregrino (1, frazie dunque per me si reudano al Bergamasco Biografo (cui son debitore di tante notizie), e agli altri che venner dopo di lui, se a me lasciaron l'onore di questa letteraria scoperta (2), che per due secoli e mezzo deluse le riererbe di tanti Illustri (3), dei quatil la povertà del mio ingegno non sostiene il paragone.

Sarà pertanto mia ventura far to noto il primo, che La Causa dell' inflicità di Torquato Tasso fi il Trattato a cui fatalmente aderi, offertogli dalla Medicca famiglia nel Marzo 1575, per mezzo di Scipino Gonzaga, onde rapirlo al servizio del suo Signore Alfonso II d'Este, Duca di Ferrara.

servizio del suo Signore Alfonso II d'Este, Duca di Ferrara. E parrerò come dalla causa medesima procedessero le temerafrie e ribelli parole da lui proferite nel 1579 (\$), Perché poi ciò i Medici tentassero, in brevi parole il dirò.

(1) Cosi il Tasso nella famosa Ottava

- « Tu magnanimo Aifonso ii quai ritogil « Ai furor di foriuna, e guidi in porto
  - « Me peregrino errante, e fra gii scogii
- « E fra l'onde agitato, e quasi absorto.

(2) Venasi i Appendice

(3) Muratori, Tiraboschi, Zuccala, 1 dotti Scrittori della Biblioleca Italiana (N. 200. Agosto 1832. pag. 138), e ii Ch. Francesco Zembrini nel 1837, non crederono che si potesse mai rinvenire ia causa delle sventure del Tasso. Vedasi l'accennata Appendice.

(4) Net mio Manifesto del 23 Settembre 1837, pubblicato in Firenze per la Tipografia al l'insegna di Clo, jo aveza, sertito a Se dunque il principio, e la cajone dell'infeiticità di Torquato fu nel 1875, e se y ebbe cojas Sejonio Gonzaga (dovir criveria al Tasso che nel 1890 confermava in ilberti, e sponianeo quanto avea sertito undici a mani avatul), principio e cagiono delia sua Infeiticità, non furnon o ecredul amort con la Principessa Leonora, che lanto dopo si sopiano e seporti; e se nel 1879 (più anorca che pri le temerare, e minorecreoil parole, di che terro discorno nel Singio) per quesi l'alessa cazione diese genero prisone in S. Anna, e lo rinfacciava egii alessoa al Gonzaga, questi credui amori non furono dunque cagione delia esa prisonia.

Dunque lo aveva esplicitamente dichiarato nei Manifesto dei 1837, chon fin per la sola colpa d'aver aderito nei 1375 ai Traitato Medicco, che il Tasso fin chiuso in prigione nei marzo 1879: ma che fiu autora per la temerarie, e minacceroti parote proferite da lui nel

Dividera le due Principesche Famiglie arrersione implacate per la controversia di precedenza nata fin del 1541 in Lucca, quando Cosimo I allor giorinetto, essendovi a corteggiare I Imperatore Carlo Quinto, permise che Ercole Secondo Duca di Ferrara, la precedenza guadagnasse sopra di lui (1).

marzo di quell' anno. E di queste parole dichiarava di tenerne discorso nel Saggio.

In consegnenza io non limitava la causa delle sventure del Tasso al Trattato aperto nel 1975, ma la estendeva per tutto il tempo che corse dal 1878 al 1879.

Ma anche senza questa dichiarazione, quando lo aveva scritto ehe il Tasso era stalo chiuso in prigione nel 1379, e che la cagione della sna prigionia aveva avnto principio nel 1575 col Trallato Mediceo, io non aveva escluso che vi avessero concorso gli altri errori da quella derivanti, nel quali il Tasso era caduto nel corso di qualtro anni; ma gli aveva anzi in quella implicilamente di necessità compresi come causa delle spe sventnre. Eppure Il Sig. Professor Rosini nella prima lettera contro quel mio Manifesto, diretta al Chiarissimo Sig. Defendente Sacchi (Pisa, per Capurro 1837) dice che lo limital la cagione della Prigionia del Tasso all'aver egil qualtro anni innanzi, cioè nel 1375 aperto il Trattalo Mediceo. Infatti dopo avere a pag. 19 di quella lettera narrali i patimenii, ch'egli dice che il Tasso soffrisse in prigione, (e che noi vedremo in seguito, ove lo parierò della sua prigionia, se veri fossero), conclude a pag. 20 « E tutti questi or-« rori sapete perché? Perché OUATTRO ANNI INNANZI quell' Uomo « avea tentato d'andare a servire un altro padrone, » E altrettanto ripete il Sig. Rosini nella lettera dell' 11 dicembre 1837 indirizzata al Ch. Sig. Vincenzio Torelli, e pubblicata in Napoli nell'Omnibus setto di 30 di quel mese N. 35 « ivi » Lascerò di più che creda chi vuole « coll' Avversario che pei semplice Trattato (e non recato ad esecu-« zione ) di andare a servire un aliro Principe, si tenga come pazzo « nn Torquato Tasso prigione per sell'anni; che per quattordici mesi « gil si nieghino le medicine e i Sacramenti, che git si faccia patir la « sete, che si usino contro lui severità non usale fino al punto di stra-« ziario . . . . . » Non aggiungo altre riflessioni : il fatto parla per se stesso.

(1) Galluzzi Isioria del Gran-Ducalo Tom. La pag. 77. Firenze 1781. 7. 9 in 8. « Nell'essere il Duca a Lucca a corteggiare l'Imperatora « avvenne che trovandovisi per l'islessa causa il Duca di Fertara, « Cosino o non Dene istriulo nel solenere in suga rappresentanza, o forsa avendo riguardo all'età, trascurò che l'Estense gil guadaguasse la precedenza.»

Lascio al Gallozzi il descriver minotamente le circostanze di questa gara animosa; come vi parteggiassero la Corte di Spagna e l'Imperatore, e come Pio Quinto non riuscito a speguerla, inalzasse all'onore del Gran-Ducato il Duca Cosimo. Dirò soltanto che non bastarono a vincere così ostinata contesa, nè i vincoli di parentela contratti nel 1560 pel matrimonio d' Alfonso Secondo con Lucrezia figlia di Cosimo (1), nè per quello di Don Cesare D'Este con Virginia de' Medici altra figlia di quel Sovrano; anzi, atteso questa unione, Alfonso prese in tal aborrimento l'istesso Don Cesare, che tentò di far passare in altri la successione al Ducato di Ferrara (2). Solo la morte d'Alfonso pose fine a queste ire dopo il corso di undici lustri. Fu dunque per far onta al Duca Alfonso, che i Medici procurarono d'involargli Torquato, il letterato più illustre che splendesse in Europa, e onorasse la di lui Corte (3). E lo procurarono per mezzo di Scipion Gonzaga,

(2) Muralori dell'Antichilà Esiensi. Napoli 1776 Tom. III a pag. 25.

Ora non fu più feitice in questo degil altri D. Cesare. Da che egil

sposò D. Yirginia de Mediel (malrimonio Irailato dai suddello Car« dinal Liule), e da D. Alfonso suo padro jesso Duca Alfonso, che non

avea gran simpatia col prefalo Duca Cosimo, pared di essi Yirgi« nia, per cagione della lunga gara, e ille della precedenza, concepi

« avversione o selegno conira di Ini.) »

(3) Cosi Biack (a pag. 232 del Tom. 1) « Ci è adesso aperta ia sirata ad intendere le alissioni della teletra del Tasso citra il fino « dell' ollimo capido», in cui egli dice al Gonzaga, che egli era diligente e regiliato, e che era stato consigitio dalla Duchessa d'Ursibino a non andar a Roma prima della pubblicazione del libro (ia Gerusalemmo), o che questa glia sarebbo stata odiosa e soppella.

zd essi più che uom mai fosse affetto e devoto, non tauto per i molti benefici da loro riceruti, quanto per la nimistà, che egli nutriva contro Alfonso, di cui lo tormentavano i disprezzi (1).

Facile quindi è il comprendere perchè il Gonzaga fu si ardente nell'insistere presso il debole amico, onde si prestasse a quello ch'era suo desiderio, non meno che dei Potenti, da'quali attendeva sempre maggiori comodi ed onori.

Nè ciò farà meraviglia alcuna quando si pensi che que-

« Il nostro Poeta, come nol l'abbiano visio, era disgustato con Fererant, ed avez sertito al Gouzaga, che procursose di provolergia « un novro patroctinio, Quest' Ecclessistico si era, come sembra, rivotto al Cardinia de Medici, il quale e per la sun passione per lo « tettere, e net tempo istesso PEL DESIDERIO DI PRIVARE ALFONSO » DI UN PANZEGIRISTA STILLISTRE, avez promesso di provordere « a lui col riceverto o nel proprio servizio, o in quello del Grandoca « suo fratelo».

E il Tasso listesso serive senza misiero al Gonzaga nel 24 marzo 1576, che poloriya sembrare che fodio dei Medicii contro Alfonova. Parto dei dei varesse spinti ad invitario con invito così targo [Lett. Tom. 3 Lett. 34 a pag. 94]. Diri solo che alia ilor magnanimidi de convencoro il mon sistrare ch' amor della virtia, non odio terno attri, gli abbia già mossi « ad invitami o on invito così largo. »

(1) Non solamente è dunque certo, che Scipion Gonzaga invilò il Tasso ad abbandonare il servizio del Duca Alfonso, e a passare al Mediceo, ma sono palesi i molivi che a elò lo indussero. È il Gonzaga istesso, che nel Commentarii della sua Vita, da lui scrilli, « Scipionis « Gonzagae Cardinalis Commentariorum rerum suarum Libri tres. Ro-« mge 1791 » ci fa più volte avvertiti dell'affetto suo pei Medici, dell'avversione sua per Alfonso. E chi crederebbe mai quanto io son per dire? Il Gonzaga in questi minuziosi Commentarii della sua vita, volume di non piecola mole, vergognoso dei mali da lui procurati ai Tasso coti offerio Traitato Mediceo, non vi nomina neppure nna soi volta questo suo celebre amico; l'amico della sua gioventù; l'amico sno per tant'anni; e quando una volta paria di una sna gita a Ferrara, in cui sappiamo dal Tasso, ch'egil fu a visitario nella prigione di S. Anna, scrive sottanto che egii fu in Ferrara per vedere i vecchi amiel, e salutare il Cardinal d'Este « reteres amicos revisendi cu-« pidus Ferrariam primo, ut Estensem . . . . Iterum salutaret, deinde « Venetias; postremo Patavium petivit » (ivi a pag. 230); e (doloroso a dirsi a chi sente amicizia!) sfugge persino in questa circostanza di pronunziare il nome dell'infelice Torquato, che languiva prigione, e che tant'altri si recavano da lungi a visitare!!! Vedasi l'Appendice.

sta gara sempre più animosa fra le due potenti famiglie, contava già sette lustri: e quando si sannia che fino del 1562. Cosimo Primo padre di quei Principi, Francesco e Ferdinando. con un consimil Trattato, per mezzo di Benedetto Varchi, invitò ai suoi stipendi Bernardo Tasso (1), padre di Torquato, onde rapirlo al servizio del Cardinal Luigi d' Este (presso cui poco avanti s'era ricoverato), e così far dispetto ed insulto all' Estense famiglia. Fu dunque costante volontà dei Medici di rapire agli Estensi quant' aveano di più illustre nelle lettere, e questo consiglio adottato nel 1562 da Cosimo Primo per condurre Bernardo Tasso ai suoi voleri, fu dai figli di lui rinnovato nel 1575 con Torquato. E poichè nel giudicare l'umane azioni alla disposizione dell'animo di chi le commette giova aver riguardo, onde se perdono ottener non possono, non vadano almeno defraudate di scusa: così credo coscenzioso dovere d'Istorico l'additare da quale predominatrice affezione la mente del Tasso fosse allora anche più del solito agitata.

Da Bernardo Tasso, e da Porzia de' Rossi, suoi genitori, l'uno di sanguigno, e melauconico, l'altra di melauconico nervoso temperamento (2), ereditò Torquato la nera

(1) Questa lettera di Benedetio Varchi al Dnea Cosimo, sarà la priquali sarà compossio ii secondo Yolume. Apparisce da questa lettera, che Bernardo Tasso si mostrò pronto ad accettar l'invito del Duca Cosimo: come noi ciò non avesse effetto. è impido.

(2) Serive II Giacomazzi a pag. 449 « II di cul l'emperamento partelespara di quello sanguigno del genilore, e dei materno nervoso e melanconico. » Ma II Giacomazzi partendo di Bernardo Tasso non dovra di resiluncio e sanguigno a deveta di resiluncione, e dovre a lorenza del composito del com

melanconia che non trovò ostacolo a gittar profonde radici nel corpo, e nella mente del fanciullo, troppo affaticati e l'uno, e l'altra, non scorso ancora il primo lustro, da uno studio indefesso, e da una smania ardentissima, e forse unica d'apprendere.

E le sventure concorsero ad accrescere in Torquato il tristo umor melanconico. Chi può dire come rimanesse afflitto, benchè giunto appena all'ottavo anno, per la perdita del padre, che fu costretto a partirsi da lui perchè compreso nella sentenza pronunziata dai ministri di Carlo Ouinto contro il Principe D. Ferrante Sanseverino, e condannato come . ribelle? (1) Chi non sa quale nell'età di due lustri, fosse il suo dolore nello staccarsi dalle braccia della madre per non rivederla mai più? Basti il dire, che, scorsi ventiquattro auni, quando nell'estate del 1578 dopo la sua seconda fuga da Ferrara, errava di luogo in luogo in braccio al disperato suo dolore, e al tetro umor suo melanconico, l'antico affanno della cara madre abbandonata si risvegliò nel suo cuore in mezzo alle nuove sventure, e Torquato, Cigno del dolore, intuonò tal Cantico, di cui non ha forse il più soave l'Italiana Pocsia (2). Basti il dire che trentadue anni dopo chiamava quell'epoca il suo esilio (3).

« voi aspete, in ogui cità di molto fastitio, in vecchiezza di molto fastitio, como lo periodo intenene ; e potrò la doltirana, ca dilligenza.
« d'affectamali mediet ch'erano atta car sunta, come le nic del considera del tutto delle spatie, dependino un posi in cammino; m'e costi ben « successo, che quello che non han pottuo fare i medici, c'i riposo, ha fatto in antura, c'i travaggio.»

(1) Serassi Tom. I a pag. 51.

O del grande Appennino ec.

Di questa, benche non compila, scriveva il Cav. Marino «..... per «l'affetto e per cento bellezze è una delle più nobili Canzoni, che « uscirono da quella famosissima penna. » Lettera ad Antonio Bruni, tra le sue stampate lu Yeuezia dal Baba 1673 in 12. pag. 211.

(3) Lettere Tom. II. Let. 546 a pag. 183. « Ma dopo sette anni « di prigionia, novo d'infermilà, trenladue d'estilo, se cosi debbo chia- « mario e e. » Questa lettera è di Mantova dei 1386; infatti Torquato vi accenna sette anni di prigionia, perròù in quell'anno istesso compit.

Capponi , Saggio sul Tasso. Tomo I.

Ah! che senza questo umor melanconico, che non ebbe, io credo, l'eguale, perchè non trovò ostacoll, nè nelle forze della mente dall'eccessio studio affaticata, nè in quelle del corpo, quasi a continua infermità soggetto (1); senza questo umor melanconico a cui il Tasso si diede in preda, e che fino dai primi anni a raneggiare lo spinse (1) che sarà, co-

Torqualo lasclo Porzia sua madre negli ultimi di seltembre, o al primi d'ottobre dei 1534 (Serassi Tom. I a pag. 65); dunque erano scorsi trentadue anni da che il Tasso aveva dovuto lasciare sua madre, e da quell'epoca chiamò la sua vita un esillo.

(1) Nel 1564, di venti anni, soggiacque il Tasso a così grave, e violenta malattia (nè era la prima), che fu vicino a perder la vita, e guarito ne rimase talmente offeso nella memoria, sicchè facilmente si dimenticava di molte cose. Vedasi ti Serassi Tom. I a pag. 140; e « La Cavalletta » Dialoghi Tom. III a pag. 289. II Giacomazzi nei « Dia-« loghi sopra gli Amori, la Prigionia, le Malaitie, ed il Genio di Tor-« quato Tasso - Brescia 1827 » opina che fosse un tifo « ivi a pag. 150 » « In fatti ii Tasso giacque infermo ad Urbino mentr'era ancor fanciui-« tetto, ammaió gravissimamente in Mantova, forse di lifo pelecchiaje « nell'età sua di veniun' anno , e quattro anni dopo nella stessa città « incontrò un' altra fastidiosa "malattia, che per quasi un mese non « gli permise rilevarsi dal leito. » Questa malatila accadde nel settembre 1569. Nel 1574 fu assalito da improvvisa quartana, onde fu astretlo per non breve tempo a deporre la penna (Tom. V. Leit. 293 a pag. 264). Nel luglio 1575 fu di nuovo presso a morte attesa una flera malatlia, che il Tasso chiama - il tributo solilo, ed ordinario di ogni anno - ( Tom. IV Lett. 9 a pag. 133 ). Nel 1577 fu di nuovo infermo, e giunto a Sorrento, Cornolia sua sorella lo fece curare dai più valenti medici (Serassi Tom. II a pag. 4; e Lett. Tom. V Lett. 59 a pag. 71 ). Sul fine di quest' anno, o nel principio del 1578 cadde di nuovo in pericolosa infermità, si che mai sano si condusse a Roma (Lett. Tom. I Lett. 284 a pag. 295). « E dopo vari « impedimenti, caduto in perícolosa infermità mi condussi a Roma e « mi riparai in casa dei Masetto, agente di Sua Altezza ». Nell' estate di quest'ultimo anno trovandosi in Urbino fu astretto « a medicar l'umor « ( mejanconico ) che troppo fleramente lo dominava » e si applicò un cauterio per cui Bonna Lavinia della Rovere, poi Marchesana di Pescara preparò, e gli porse di sua mano le fasce (Serassi Tom. II a pag. 18). E tulto ciò prima che fosse chiuso in prigione. Bal 1579 pol tino al termino della sua vita, che fu nell'aprile 1593, pochissime sono le lettere del Tasso, nello quali non si lagni d'alcuna sua infermità, e sovente di più d'una nel tempo istesso, distinguendole non di rado or con un corso di selte anni, or di nove, e perlino di dodici.

me ho promesso, oggetto delle mie investigazioni); non avrebbe il misero dipini nella trista sua finataia come searasricompensa (1) i generosi stipendi che a lui Alfonso largira, e che egli avea poco avanti con tante lodi inalzati; ingannevol fantasma d'onde mosse il suo primo pensiero di cercar lungi da Ferrara un asilo migliore. Non avrebbe cangiate in gravi avrestità, quelle che, seppure ebbero luogo, altro non erano che molestie e fastidi (2), come egli stesso le chiamava, quelle che tutti nella vita incontrano ancora i più felici. Non avrebbe poco dopo per l'accresciute paure, sognati spesso tra i suoi più card dei nemici che non esistevano (3), e pago della sua sorte, non avrebbe abbandonot quell'Alfonso che amò sempre, anche allorquando desiderava trovare presso un novello signore un più splendido statu

Per seguir più da presso il mio argomento, io non farò qui l'istoria del'ortunesi avvenimenti di Torquato, che non si volsero in lieti, finche nell'aprile 1537 da Guidubaldo Duca d'Urbino fu con molte acroglienze ricevuto in Pesaro (§), dove il padre suo già godeva da un anno i benefic di quel niagnanimo, che aveva offerto di dargli la Stanza del Barchette per sua abilazione, luogo di delizie, e molto ditto al poetare, e quindi anche di provvederlo di vitto e d'alloggiamento (§).

Da quel punto cangiarono i destini del Tasso, e s'egli

<sup>(1)</sup> Nel 22 giugno 1574 seriveva ai Pinelli, che Alfonso II voleva sempre seco, e lo ccimava di grandi favori: ma conchiude che volca qualche cosa più di sodo, e pensava a deliberare sulla somma della sua vila, cloè se restar, o no coi Duca.

<sup>(2)</sup> Nel 31 marro 1575 seriveva che molli in Ferrara lo moiestavano, ninoni le acciava (dongue non il Duoz, come vedermo), e per
queste motatte, quando anora (ossero stale vere, dichiarava di volere andare a vivre in Roma, andre on catifice conditions. Nel 8a
aprile 1575 seriveva al Gonzaga, che sua infenzione era di asciat
Ferrara per i fautidi che gil erano dali n Egil (lo Scalabirito) è in« formalo d'ogni mia infenzione (che era di taucior Ferrara) e d'ogni
« mo fissilido, e con ini pipri N. Spatra liberamente delet inei cosse. »

<sup>(3)</sup> Ció si vedrà altora che riferirò le dichiarazioni dei Tasso nel 1578 libere, spontanee, e molliplici al suoi amici, e le risposte di questi.

<sup>(4)</sup> Serassi Tomo I a pag. 89.

<sup>(5)</sup> Ivi Tomo I a pag. 86 e a pag. 95.

nell'umor malinconico non avesse recata seco una causa che non può associarsi colla felicità, perché tutte le attosca, e lo funesta, si sarebbe creduto che la virtù e i talenti avessero trovato una volta anche in terra premio a loro condegno.

Tortuato infatti, straordinario inegeno e disdegnoso di confini, so non gli poneva a se stesso facendosi segno alle secuture, non compiti ancora diciotto anni, avea dato all' lialia un Epico Deema, il Rinaldo, alba felice della Gerusalemme. Bramò Bernardo suo patder che egli lo delicasa el Cardinale Luigi d'Este, e questi ne accetto la dedicas sicché il Poena usci in luce nel 1502 d esso nititolato (1). Torquato celebrandone le lodi con tre bellissime ottave, fece la Poesia nunzia del vero, mentre il Cardinale calcando l'orme de famest avi snoi, fu da tutti senza contrasto riconosciuto magnanimo protettore delle lettere (2).

(1) H Rinaldo di Torqualo Tasso. A l'Illustrissimo el Reverendissimo Sig. D. Luigi D' Este Card. in Venetia. Appresso Francesco Senese 1362.

(2) Ecco quanto dei Cardinai Luigi d'Esie scrive il Muraiori neil'Antichità Estensi Parle 2, Cap. 13, a pag. 418, Napoli 1776, « Ma in esso « anno 1386 a di 30 di dicembre mancò alla Casa d'Este un gran inme . « cioè ii Cardinaie Luigi fratejio dei Duca, già Vescovo di Ferrara, « ed Arcivescovo d'Aux in Francia, e Protettore della Corona di Fran-« cia presso il Papa. Era quesio Principe per le sue dolci maniere, per la « inarrivabile affabilità, giunto ad essere l'amore di tutti i bnoni, e « massimamente de i letterati, ch'egli sommamente favori ed amò. La « grandezza dell'animo suo in regalare alte e basse persone, gli tirò « dieiro l'ammirazione, e je jodi d'ognuno, Mandò egli in una soja volta « al re di Francia in dono quaranta superbi cavalii, corsieri, o ginetti, « tuiti da gnerra, e di grandissimo prezzo, e tuiti guerniti con selle, e « gualdrappe ricamate d'oro, e condoiti da quarania nomini vestili di « seta con oro alta turchesca. Anche ad un Re si grande comparve straor-« dinariamente magnifico e spiendido il dono, Sfavillò sempre il suo « zeio per la religione caliolica, e sopra tutto in Francia, dove corse « anche pericoto per la di lei difesa; né era inferiore la sua carità « verso de' povereili. Fece sopra intto rispiendere in ogni iempo ia « magnificenza sna, ascendendo la sua famiglia ad ottocento persone, « alle quait lasció nel suo testamento, a chi più, a chi meno, secondo « il merito e la qualità loro, o annul legati, o ricognizioni degne dei « suo animo generoso, »

E ii Frizzi nelle Memorie per la storia di Ferrara — Ferrara 1796. Tomo IV. a pag. 402 — « Il termine di quest'anno (1386) fu quello Grato l'Illustre Estense al giovine Poeta, cui per distinguerio dal padre, davasi il nome di Tassino, lo ricevè nel 1565 tra i suoi Gentilloumini (1), e Torquato giunse alla Corte di Ferrara nell'Ottobre di quell' anno, in mezzo ai superbi apparati che si allestivano per l'imminento arrivo della Regina Barbara, seconda sposa del Duca Alfonso (2).

amora de devises giorni del Carl. Luigi d'Este. Da Roma, ov' egil manch 28.0, Dicembre fui frasportato il suo corpo a S. Francesco della ciechre si viver fui frasportato il suo corpo a S. Francesco della ciechre si viver della corpo della ciechre si viver della ciechre si viver della ciechre si viver della ciechre si viver della ciechre della corpo di Francia in Roma. Non è presidente ciechre ciechre della corpo di Francia in Roma. Non è presidente in residente della corpo della ciechre della

E così parla del Cardinale Luigi d'Este l'Ughi nel Tomo I del Dizionario Siorico degli Uomini Iliustri Ferraresi, Ivi Tomo I a pag. 194. « Si crederebbe forse, che attese le rendite di grandissima im-« portanza, quesio Porporato avesse dovulo lasciare un gran cumulo « a Don Cesare d' Este, che fu istituilo suo erede, perchè egli oltre « lutti li benefizj, che su lui aveva fatta collazione il Cardinale Inpo-« tito suo zio, avea aggiunto anche l' Arcivescovado d' Aux ricchissi-« mo, che solo sarebbe stato sufficiento a mantenerio con tutto lo « spiendore, e la magnificenza convenevole. Erasi anche ritenuto la « sua porzione de' beni patrimoniali; eppure la sua erediià fu meno « che mediocre. L' elogio, che gil fece il Ciacconio di Pauperum The-« saurarius, spiega benissimo l'uso, cho egli ne avea fallo, che fu « quello d'un'eroica liberalità coi poveri, d'aver ereilo, e dotato dia versi luoghi pii, e finaimente di essersi reso agli uomini di scienze, « e di lettere in ogni tempo un immancabile protettore, che li sollera-« va. un mecenale, che premiava a larga mano qualunque opera d'in-« gegno , che gli era presentata. Così fu maggiormente sensibile la per-« dlia di un Principe, che era stato bensi ricco, ma sollanto per gli « allri (Barotti Vite de' Vescovi di Ferrara f. 108.) (Bellini monete di « Ferrara f. 201. 216. e 227.).

(1) Serassi Tomo I a pag. 139.

(2) Ivi Tomo I a pag. 140, e 142. « Era Barbara d'Austria fi-« giluola di Ferdinaudo I, e sorella di Massimiliano II Augusti ; e

« Arrivò dunque Torquato (mi valgo delle parole del « Serassi ) in tempo, che la Corte era tutta occupata in que-« sti preparamenti; talchè appena potè avere udienza dal a Cardinale suo Signore, il quale tuttavia lo accolse con molta « amorevolezza, mostrando grandissimo contento d'avere tra « suoi gentiluomini un così fatto ingegno. E perchè non voa leva, che il suo servizio lo distogliesse punto dalle solite ap-« plicazioni, piacquegli di accordare al Tasso tutta la libera tà, dicendo bastargli, che comparisse quando bene gli penia va: e dato ordine ch'ei fosse provveduto di vitto e di al-« loggiamento cortesemente lo licenziò (1).

Non poté Torquato non esser ben pago di si nobil ricevimento, e gratissimo al Cardinale che gli fece in tal guisa conoscere qual doveva attenderne magnanimo e liberal patrocinio. Ma poichè questi fu pecessitato a recarsi a Roma, attesa la morte del Pontefice Pio IV, la quale interruppe le feste oltre ogni dir magnifiche, che avevan luogo in occasione di queste nozze (2), il Tasso nella primavera di quell'anno 1566 si recò a Padova, indi a Milano, poi a Pavia, ove stette un mese, e finalmente si ridusse a Mantova per rivedere Bernardo suo Padre (3). Se il Tasso fosse stato amante di Leonora, e da Leo-

« perchè scendeva da un si lungo ordine di grandissimi Re e Impe-« rajori, le veniva perciò dalo comunemente il tilolo di Regina. »

(1) Mirabile combinazione! Il Tasso giunse alla Corle di Ferrara nell'oftobre 1565 per Incominciaryi la sna servitù col Cardinale Luigi d' Esle, pochi giorni avanti che vi si recasse l'Arciduchessa Barbara, nuova sposa del Duca Alfonso; e il Cardinale non potendo accoglierio in Corte, diede ordine che fosse allroye provvisio.

Cosi appunto gli accadde nel 1579, poiché arrivò in Ferrara pochi giorni prima di Margherita Gonzaga, terza sposa del Duca Alfonso; e anche in quest'epoca non potè esser ricevulo in Corte, atteso il concorso degli ospili iliustri che occupavano il Ducale Paiazzo; si che i Ministri del Cardinale gli procurarono attrove la Stanza. Ma nel 1565 incominciò il Tasso coll'Estense servizio il corso fortunato della sua vita, e nel 1579 cessò da quello, e gli errori, nel quali il melanconico suo genio lo spinse, gli apersero le prigioni di S. Anna. (2) Serassi Tomo I a pag. 144. Quesie feste furono descriite dal

Pigna nel « Tempio d' Amore ».

(3) Ivi Tomo I a pag. 150. « Successe questa gita del Tasso nella « Primavera del 1566. » E a pag. 153 soggiunge; « Parlito di Pa-« dova se ne ando a Milano, e poi a Pavia, ove stette un mese ben nora riamato, come ad altri è piacitot di supporre, cesto è che non si sarebbe allontanato da lei, o per più mesi (non astretto a ciò, come vediamo, da nessuna circostanza), specialmente in quei primi momenti d'uno svelato reciproco affetto, in cui l'anima tutta alle lusinghe incauta s'abbandona (1).

Immune anzi da questa fiamma s'accesa Torquato ben prima del 1568 della bella Ferraresa Lucrezia Bendidio (2) (donna
che egil amo sopra ogni altra fino alla folila), e per addormentare l'ire del l'igna Segretario del Duca, e a lui molto accetto, and'e seso direcutone amante, prese ad illustraren ter
Canzoni, lodandole in alcuna parte sopra quelle del Petrarca. E adottò il Tasso quest'industrisos artiticio per comandamento e conforto della Principessa Leonora, che consultata
avexa sul tiunor di perder l'amata donna, o d'incontrar lo
sdegno, che poteva essergii funesto, del Segretario del Duca.
Su questo comandamento e conforto dato da Madama Leonora
al Tasso, odasi cio che serissero il Ginguenè e lo Zuccala. Dice
il primo (3):

α Λ Ferrara i suoi omaggi e le sue rime (del Tasso)

« accoito, ed onorato da per tutto per la fama, ch'era glà sparsa della « sua singolare virtù; e finalmente si ridusse a Mantova con incre-« dibile contentezza del padre ».

Dice quindt cite form il Tasso a Ferrara poetal giorni avanti. Ia fine di gennajo, poiche narra che se mai ando à Bergano, non pols vedervi Bonna Affra sua zia, morta in quel mese: « Non so pol « e' egil eseguiseo il suo disegno di recarsì a Bergano); ran aceito « e' eino vi ando questa volia, non fu più in tempo di triedere « quell' ollima religiosa di sua aiz, giacchè indi a poetà most, colò « a 29 di gennajo del 1367, Donna Affra si mori piena di meriti, « e d'oper sual nen sua Monaistero di asnia Grata e ne di pore sua nel nel sua Monaistero di asnia Grata.

(1) Dante, che Biagioii con tanta ragione paragonò al gran Domenichino nella pittura degit affetti, così ritrasse la potenza di questo momento:

Ma dimmi al tempo de' doici sospiri A che, e come concedette Amore Che conosceste i dubbtosi desiri]

 Serassi Tomo I a pag. 157.
 Ginguené Sloria delia Letteratura ec. Tomo VII. Milano 1824 a pag. 20.

« s'indirizzarono a Lucrezia Bendidio, nobile e giovane donna « non meno celebre per le grazie e la vivacità dell'ingegno che per la bellezza; ma aveva un formidabile rivale in G. a B. Pigna Segretario del Duca Alfonso, il quale sospirava α e rimava anche per lei: il Tasso, i cui versi valevano troppo « meglio, aveva altrettanto bisogno di andar cauto ed av-« veduto per non inimicarsi na uomo, il quale poteva nuo-« cergli appresso del Duca. Leonora, sua protettrice, s' ava VIDE DEL SUO IMRARAZZO, E GLI SUGGERÌ IL MODO D'USCIRNE. « In luogo di continuare a far rime per la bella Lucrezia. « prese tre Canzoni che il Pigna avea composte, e che ar-« rogantemente chiamava le tre sorelle; e fece su di esse, « strofa per strofa, delle considerazioni dotte e profonde di σ filosofia amorosa, e le intitolò ALLA PRINCIPESSA CHE AVEAGLI « DATO OUEL CONSIGLIO, L'Autore allettato dagli encomi fat-« tigli dal suo giovane rivale non vide un certo tuono d'iro-« nia che regna sopra tutto nel paralello che, nel finire, il « Tasso fa tra i versi del Segretario Ducale e que' del Pe-

« Tasso fa tra i versi del Segretario Ducale e que' del Petrarca, e visse seco lui in conordia, e, canzir si Ossosti.

« Di LEDNORA, Lucrezia Bendidio poté continuare a ricevero « Bi secondo (§) « A vie più lunsingare l'amo proprio di questa dama qualificata (La Bendidio), e non romper e guerra ad uno spasimante amatore di lei, qual era il celebre lettera (Biorambalista Pigua Segretario e amorevo del Duca Alfonso, illustrò con erudite considerazioni e alcuni versi dello stesso composti a tutti onore della Bendidio; e così con astuto intendimento piacque ad entrambi; reces convento in dissibilità della prace della Pennicipias. Liconova della Bendidio; e così con astuto intendimento piacque ad entrambi; reces convento in dissibilità della prace della Pennicipias. Liconova della Pennicipia della proposità della Canzilla della Canzilla della Canzilla Canzilla

(1) Della Vila di Terquato Tasso, Milano 1899 Ivi a pag. 47.
(2) A chi conocce lo spirilo di Cavaliera e di Romanticismo, che regnava più che in altra Corte di Italia, in quella di Ferrara, non può far merargilla, che la Principosa Leonora, cel tulli diamo confeccio. Il vanto di mocissia e di patica, e suite viriti della quale io potrò for mobiliche in cui il munimo celle cisimonianze, non discleransse inte-

E il Giaconazzi ricercando qual partito v' era che potense tener ferni al flanco della bella Lucrezia Bendidio i den rivali, il Pigna e il Tasso, così si fia a dire (1): « Uno solo « une avera per arventura, e (utrato p'u sucostatio di Ni-« NAMORATO NOSTRO POETA DAL SOTTILE AVVEDIBENTO DI Ma-DAMA LEDONAD N' ESTE, I A QUALE CONSIGIO AI. TASSO di « cessare le lodi della sua donna, e d'illustrare invece con « profonde e dottissime considerazioni alcune possie, che il « suo antagonista andava scrivendo in deficazione, come dice « il Tasso medesimo, della contrastata sicono Lucrezia. »

Poche verità storiche son forse certe al pari di questa, mentre esiste nella Biblioleca di Ferrara (2) la lettera con

resarsi dell'amorose folile di Torquato per la Bendidio, mentre ció non disdiceva al genio di quell'età, ed quella corte, in cut eras l'antiventata e ravytrala in Commedia Pasiorate, romantica Arcadia; e che risuonava anoros del canti del Bojaro e dell'Ariolo, e dei Visioni credevi sovente di veder realizzate negli incantali Patazzi, difesi da maghe e da mosifi, e attaccati da prodi Cavalieri.

Tai fu quel Castello di Geopoferusa, che nel 2 marzo 1581, ficuntato secondo il quisto e il modelto de Romanzieri, in trappresentato nel palazzo Ducale, e nel quaie vi fu esequito un mirabili Torneo, Tale quel Monte di Frondis, situendo spettacios che si vide pure in Fetrara (e di cul la fama n'ambó per tutta Italia) nel 27 di quel mese sitesso, nell'occasione d'esserse also ilmazlo al Cardinalato D. Luigi d' d'Este Traiello del Duca Afonso. E un bellissimo Torneo fu il principale erramento di quella festa.

Tale fu quel Tempio á-morr, che nel 12 dicembre 1958 mostrò fino a che segno giungesse la magnificana del Deudi di Ferrara. Non è da cercarsi se vi avesse lusgo il Torneo. Spellacoli, che il Pigna il quale il descrisse, inilitolò a ragione « CAVARIERE IRIALA CTIT." In Fazana.» Frequenti erano donque i Tornel, ovo per l'anate donne faceval prova di Variore; frequenti erano le rappresentanze d'annoro fatti, frequenti le temposi tellerarie, che sopra osgetti d'annore s'agnonciatori. Fara specie, lo riequetro, se in quella cià, e in quella Corte, piena d'Incanti, la virtuosa Principessa Leonora non riguariesse con ségno i vaneggiamenti di Torquato per la Bendidio? Non era forse in quella medesima cià, che Francesco I faceva con magnificatori proposentare in Firmer è Aminda?

(1) Giacomazzi Dialogo I a pag. 10.

(2) Una copia di questa lettera che trovasi nella Biblioteca di Ferrara premessa alle Considerazioni dei Tasso alle rime inedile del Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I. la quale il Tasso dedica a Madama Leonora le sue Conclusioni sulle Rime del Pigna, che ivi pure si conservano.

Cosl il Tasso si esprime: « Fu già tempo, Illustriss. « ed Eccellentiss. Madama, ch'io osai di celebrare la bel-« lezza ed il valore della Signora Lucrezia Bendidio; ma « conoscendo poi per lunga esperienza, che mal poteva esa ser espresso dalla lingua ciò, che non era compreso dall'in-« telletto: di temerario, non pur cauto, ma timido divenu-« to, posi freno uon solo alle rime, ma a' pensieri ancora, a i quali per lungo riposo fatti altrettanto pigri, quanto paua rosi, sarebbono giaciuti in un ozio perpetuo, se finalmente a i comandamenti, ed i conforti dell' Eccellenza Vostra non gli a avessero eccitati, ed inanimiti. Con tutto ciò essendo io con-« sapevole a me stesso della debolezza del mio ingegno, al quale a l'eccellenze della Signora Lucrezia sono oggetto troppo spro-« porzionato; non ardirei mai d'impiegarlo immediatamento a nelle lodi di lei, e nelle contemplazioni delle sue virtù. « Ma siccome i mortali considerano Iddio, non nella sna pira a e semplice divinità, che a questo non sariano essi bastanti, « ma nel magistero dell' opere sue: o pur come sogliamo ria mirare il sole, non in se stesso, ma nella sua immagine, « che è ripercossa nell'acqua; così io parimente sono delia berato di fare, cioè di contemplare, e di celebrare, per « quanto in me sarà, questa gloriosa Signora negli effetti « suoi: de'quali tnttoché molti, e molto grandi, e notabili « ve ne siano, nessuno però ve n'ha, che superi, o che pa-« reggi di dignità le rune amorose, non so se io debba chia-« marle del Secretario Pigna, o della Signora Lucrezia; per-« ciocchè dalla mente dell'uno furono partorite, e dall'altra a discese quel valore, che le informò. Ma perdonimi il Signor « Pigna, se io defrando lui di questa gloria. Le dirò pur rime « della Sig. Lucrezia; perciocché tante e si diverse poesie, in a brevissimo spazio composte, in tante, e si diverse materie, « con tanto e sì diverso artificio, fralle occupazioni di negozi

Pigna, mi fu cortesemente rimessa in quest'anno dal ch. Sig. Vice Bibliolecario, il Sig. D. Giuseppe Antonelli. Il Serassi l'avea pubblicata nel Tomo I a pag. 138. « importantissimi, e fralle speculazioni di una lettura con-« tinua, non si debbono giudicare semplicemente fatture d' ar-« te, e di dottrina, che ciascuno conosce nel Pigna; ma opere « e creature d'amore piuttosto. Intraprenderò dunque per a soggetto delle mie Considerazioni tre Canzoni, che sono a picciola, ma nobil parte però delle molte rime, che si lega gono in deificazione della Sig. Lucrezia: nelle quali tre « Sorelle si tratta dell'amor divino in paragone del lascivo: α e peravventura da queste Canzoni si trasfonderà in me tanto a di quello spirito, di che esse son piene; che io in virtù « della Sig. Lucrezia, scriverò dell'artificio dell'immagine « sua non indegnamente (1). Ma qualunque sia per esser queα sta mia scrittura, piaccia all' Eccellenza Vostra di riguar-« darla con quella benignità, colla quale in ogni occasione « è solita così prontamente di favorirmi ». E in adempimento dei comandamenti, e dei conforti di

E in adempimento dei comandamenti, e dei conforti di Madma Leonora, scrisse il Tasso le Conclusioni sopra tre Canzoni del Pigna, che fanno parte del citato Manoscritto delle di lui Rime, che si trova, come ho detto, nella Biblioteca di Ferrara, con la riferita lettera dedicatoria del Tasso a Madama Leonora. E su queste Rime del Pigna formò un Comento il Cav. Guarino, e degli pure ad Essa lo dedico (2).

<sup>(1)</sup> Rifletie il Serassi Tomo I a pag. 162. « In questa maniera si « andava il Tasso confenendo col Segretario Pigna; e la Sig. Lucreazia (Bendidio) godeva intanio d'essere amaia e celebrata da due « gran valentuomini ad un tempo ».

<sup>(2)</sup> Sui Manoscritto delle Rime del Pigna; sulla teltera del Tasos a Madana Leonora, con esti e desidare la sue Conosiderazioni; a queste Considerazioni, e sul Comento del Car, Guarino ailo Rime del Pigna, ch' egil delicie a Madana Leonora, ecco quanto servire il Serassi Tomo I a pag. 159, e Avea il Pigna composto su questo argomento un giusto Canzoniero, il quale si rimane Intalva insellio: e ne abbiamo però una pienissimi descriziono presso il Cros-timbeni e (Sor. Vod.); p.ese. Vod. I V pag. 90,, cui mi giora di qui riporta e (Sor. Vod.); p.ese. Vod. I V pag. 90,, cui mi giora di qui riporta e compose il Pigna molle Rime, il molivo principale delle quali e compose il Pigna molle Rime, il molivo principale delle quali e compose il Pigna molle Rime, il molivo principale delle quali e compose il compose il compose di considerazioni della composita di considerazioni della composita di composito di considerazioni di composito di considerazioni della composito di considerazioni di considerazioni di composito di considerazioni di considerazioni di considerazioni di composito di considerazioni di

Vedemmo dalla lettera del Tasso a questa Principesa, ch' egli precedè il Pigna nell'amore della Bendidio. Econo ora la conferma in un Sonetto del Pigna (che si legge nel famoso Manoscritto delle di lui Rime in lode di lei) indirizzato al Tasso, in cui gli farella ded il lui amore (del Tasso) per la Bendidio, e gli rammenta che egli lo prevenne in questa fiamma (1).

Da l'alto Sol, donde il tuo cor più tempi Sfavillò Tasso, il mìo con lungo foco In breri dl si strugge, e i' son già roco Gridando in carte così duri scempi. Tu almen la fiamma or di gran Muse adempi, Mentre di gloria, et di cantar non floco, Con chiara tromba a bellicoso gioco.

• Madama Leonora d'Esic; e perché Torquato Tisso avea falle molle dollitsime considerazioni sopra fire Causoni di esso Pigna, julilo- falo le ire Sorelle, nelle quali si discorre dell'amore onesto in paragno dei lascivo, mi il Guarini anche queste in l'opera, ia qualo e ora è in podere dell'eroditissimo Dollor Girolano Baruffaldi, che en en da dala nodizia; e pensa inscieme colla Vitta del Pigna da ul escritta, mandaria alia pubblica ince s.

« Il tillo di questo Manocritto si frova registrato dal Quadrio.

« (Stor. e. Rag. d'orni Poesla Vol. II pag. 272), che dice d'averio vedulo presso il Barufildi, de di il seguenie: - Le Rime di (io. Baltisa Pigna, già raccolle, e di vaghi argomenti adornate dai Cav. Baltisa Guarino, con le Considerazioni di Torquato Tasso soc pra ire Canzoni, nelle quali si Italia dell'Amor divino, in paragone del lascivo; Operan non ji data la luce: e in questa prima edizione accrescitata d'aitre Rime dello sesso divisamente stampate, con cit più in vitta dell'Audione per opera del Bott. Girolano Essuridiati Ferrarese, con gl'indiel necessary in fogt.— Quest'opera per altre non e mai metcia in lore, e il manosertito dere essere and dale la dispersione, com el avveninde di tilli gti altri, che possedera mando con la celebra Apostio Zeno della lettera, con citi l'diacta rini indivizza quesio Volume del Figna a Madama Leonora da Este. Lett. An Zen. Vol. III, pag. 138, »

(1) lo debbo la copia di queslo Sonetto, come pure di molte altre Poeste, che si trovano nel Manoscritto del Pigna, alla coriese amicizia del ch. Sig. Girolamo Negrini, che da Ferrara sua patria, si è degnato trasmettermote. Meni il tno Gotifre' da i Sacri Tempj.
Che fia di me? Chi sa che fia? Se Sorga
El l'Arno han steso in varie parti il corso,
Come quel Tosco haver potea mai pace?
Forse averrà, ch' un stesso amor qui sorga
Da un fiume istesso, e che un istesso corso

Siringa due casti cori a nu ben verace.

Scrive dunque il Pigna al Tasso, che il cuore di lui sfatilló già più tempi (dunque il Tasso!' amasa molto avanti)
da l'alto sole, dalla Bendidio, per cui ora si strugge il suo, e
conferma così quanto Torqualo scrisse a Madama Leonora.

Ad ognano è noto che il Tasso per fare il Pigna a se favorevole, lo lodò nell' Aminia sotto il nome d' Elpiuo (1) nella Scena I dell' Atto I dell' Aminia:

Vidi Feho e le Muse, e fra le Muse Elpin seder raccolto, ed in quel punto Sentii far me di me slesso maggiore.

Ma quello che più preme si è, che il Tasso nella Secaa unica dell' Ito V dell' Amiata, a direa al Bipino, al Pigna, quanto questi gli aveva scritto; cioè, che egli aveva amata Lucrezia Bendidho, prima di Ini, e che poi avera lasciato d'amarla, quando esso di lei s'access. Noi vedremo da questi versi esser cera la prima parte, ma sembra però che ben lungi fosse dal vero, che avesse cessato d'amarla. Il Tasso lo serviera per lunginose di quel potente Ministro (2).

<sup>(1)</sup> Serassi Tomo I a pag. 196. «.... nell'Aminta è troppo ma-« nifesio, che il Tasso lo celebra (il Pigna) sotto il nome d' Elpino: « e aliora non poteva fare alirimenti, essendo li Pigna, come ve-« demmo, favoritissimo del Duca Aifonso ».

<sup>(2)</sup> Nico Iusingare I ambitione del Pigna, perché en nella lellera a Madama Leonera, dice il Tasso che esguriti al diel constigio, dil-i lustrara le rime del Pigna, pintfosio che segurite a servivere per la Bendidio; mottra pori che di questa e cadamente accesso. En es non ripovo: estuza replica le Concissioni sosfennie per iel poco dopo; el il dire cinque senza replica le Concissioni sosfennie per iel poco dopo; el il dire cinque piegari a lusingar i ambitione di questo potente Ministro. Così il ch. Sig. Cornisala nel Secoli della lell'estratura l'aliana Ticmos Viga, t'an. Berscia 1819. « Ad onla del proprio carattere leale e libero, precu-arva il cavaletre di basofute il lavorrio del Diaco, Gio. Ballate Prica rava il cavaletre di basofute il lavorrio del Diaco, Gio. Ballate Prica

Nell'accennata Scena Elpino (il Pigna) trampuillizzando il Goro sulla creduta morte d'Aminta, gli narra aver veduto coi propri occhi vivo Aminta, mentre egli andava ragionando con Tirsi (col Tasso) di colei che ravvolse e strinse prima lui nell'istessa rete, e poi se; e intanto alla fuga di Tirsi da Licori (del Tasso dalla Bendidio), e al suo libero stato preponendo il suo servizio per lei. Così Elpino:

To suc contents, under the cost expinor.

Io suc contents, utile,

Udite quel che con quest'occhi ho visto.

Io cra anzi il mio speco, che si giace

Presso la valle, e quasi appiè del colle,

Dove la costa face di se grembo:

Quivi con Tirsi ragionando andava

Par di colci, che nell' istessa rete

Lui prima, e me dappoi ravcolse e strinse;

E preponendo alla sua fuga, al suo

Libero stato, il mio dobe servizio.

Ecco dunque che il Tasso scrive nell'Aminta, quanto egli avera scritto nella lettera dedicatoria a Madama Leonora, e quanto a lui avera scritto l'istesso Pigna, forse colorando solo il vero per lusigare l'ambirione del Pigna, col dire d'avera abhadonata Licori. la Bendidio.

All'occhio di lui che più d'ogni altro vide nelle cose

del Taso, Black, già da me con ginsta lode celebrato, non poteva sfuggire che il Taso sotto il nome di Licori parlava della Bendidio. Così infatti scrisse nel Tomo I a pag. 153. « Nel- « l' Aminta il Pigna è rammentato con molta lode, e fa di se e mostra come uuo de personaggi sotto il nome d' Elpino: « egli è descritto come un ammirabile savio, e poeta, e come « un degno successore di

Quel Grande che cantò l'armi, e gli amori

« gna. Costul era manale e Poeta. Vide II Giarrini, che tusingando ia edi tui vanidi, si potea penetrare aevolumente al suo cuore. Ardeva el IP jigna di fiamma amorosa per Lucretia Bendidio, bellissima e collissima bama Ferarrese. Serisse un Canzoniere in sua tode, che argutamente intitolò fi ben di Dio, II Guarrini Impiegò ateuni menti nel commentare le ciance di quest'idolo della fortuna. Ma ad

« onta di tali incensi et non potè veder migliorata la propria sorte ».

- « ch'è l'Ariosto, Sembra, pur troppo, che lo sventurato Tasso.
- « il quale è rappresentato nella Pastorale da Tirsi, abbia amata
- « Lucrezia (Bendidio) prima del Pigna, ma abbia ritirate le sue « pretensioni.» E qui riferisce il Black i versi da me esaminati
- Quivi con Tirsi ragionando andava ec.

E nell' Appendice XIII a questo Tomo, intitolata l'Aminta, ivi a pag. 368 dopo avere riferiti i versi

Or non rammenti Ció che l'altr' ieri Elpino raccontava Il Saggio Elpino alla bella Licori, Licori, ch' in Elpin puote con gli occhi Ouel ch' ci potere in lei dovria col canto. Se'l dover in amor si ritrovasse? E'l raccontava udendo Batto, e Tirsi, Gran maestri d'amore, e'l raccontava Nell' antro dell' Aurora, ore su l'uscio È scritto, Lungi, ah lungi ite, profani: Dicera egli, e diceva, che gliel disse Quel Grande che canto l'armi, e gli amori, Ch' a lui lasció la fistola morendo.

Che là giù nello 'nferno è un nero speco: così soggiunge : « Questo, lasciando a parte il poetico, ed al-« legorico velo, può forse inteudersi - Il Pigna dice a Lucre-« zia Bendidio in presenza di Giovan Batista Guarini, e del « Tasso, e in camera di Leonora, che l'Ariosto, di cui egli è

« degno successore, dice che nell'Inferno v'è una nera Cava a (Vedi Or. Fur. C. 34) ».

ll Tasso aveva poi dato il nome di Licori alla Bendidio, perchè il Pigna, che scrisse il suo canzoniere in lode di Lei, così chiamò la sua amica. Lo scrive il Menagio nelle Osservazioni all' Aminta (1).

α La donna d' Elpino vien qui nominata Licori. Scrisse il « Pigna molti versi latini, ed alcune rime italiane; al presente « non mi trovo nelle mani quelle sue Poesie: ma se in esse « Licori fosse la sua Donna, non dubiterei punto, che la mia « congettura non fosse verissima. Dopo aver fatta questa osser-

<sup>(1)</sup> Menagio - Osservazioni ail' Aminia a pag. 163.

e vazione, mi capitarono i versi latini del Pigna nelle mani, e ne quali si trova un Epigramma in lode di Licori, p

Ma Torquato non ostante il consiglio alla Principessa richiesto sull'amore della Bendidio, e non ostante l'ordine, e il conforto di Leonora, ch'egli esegui, di volgersi piuttosto ad illustrare le rime del Pigna scritte in lode di quella, non seppe por freno alle dimostrazioni dell'immenso suo affetto per questa sua donna:

Errat, qui finem vesani quaerit amoris (1).

E volendo dare a lei, e alla Corte un bel saggio della prontezza del suo ingegon, e della nobilità dei suoi sentimenti in materia d'amore, prese a sostenere pubblicamente cinquatat Conclusioni amorose nell'Accademia Ferrarese, divenuta in quella circostanza un quasi mirabil Teatro di belle donne, e di cortesi cavalieri (2).

E tanta fu la fiamma onde Torquato arse per costel, che, nè il tempo che tutto sparge d'obblio. nè le sventure che git animi nostri, e con essi fiaccano le nostre cure, a spegnerla bastarono; sieche ven'anni dopo, nel 1588, volle di lei far viva la memoria, chiamandola – la sua Donna – (3), e ciò nel principio del Dialogo – Il Cataneo, o delle Conclusioni – ove della cebera difesa di queste prese a tesser l'Istoria.

(1) Properlius. Llb. II Eleg. XV. v. 29.

(2) Così il Serassi, di cui usurpo le paroje, Tom. I. a pag. 162. (3) Nè la Bendidio si dimeniicò dei Tasso. Scrive il Serassi Tom. I. a pag. 164. Nota 5: « La Signora Lucrezia Bendidia ebbe in ogni fempo « molla parzialità per il Tasso, e solea gradire infinitamente i com-« ponimenti, che di iralto in iralto le andava inviando. Tra cerii ori-« ginali del nostro Poeta, che Marcantonio Foppa ebbe da Ferrara « dal Sig. Alessandro Guarini, figliuojo del Cavallere, ho frovato un VI-« gilello scrillo dal Tasso a questa Dama, con cul le manda queil' af-« felluoso Madrigale, che incomincia: Amor l'alma m'allaccia; il « quaje si legge stampato tra le sue rime (Op. Vol. VI. pag. 116), ma « con qualche picciola varietà. Diverse altre cose si trovano fra le di « lui Poesie, indiriile a questa illustre Signora, e trall' attre un bellis-« simo Sonello in morte d'un suo Pappagalio, che incomincia: Quel a prigioniero Augel ec. Da alcune Lellere pol che Torquato le scrisse « nel 1585. (Op. Vol. X pag. 293 e 305.) dopo ch'era già maritata « in Casa Macchiavelli , sl vede ch'ella non lo abbaudonò nelle sue « disgrazie , ma che cercò di consolario sempre , e di favoririo ove « poleva, »

Così egli serisse: « Se il campo fosse quel della verisia, non « nel campo d'Amore, chi poteva superare un Poeta inianno « rato, e con quali armi? sedendo ivi fra gli altri quasi giu- dice, LA SEA DONNA MEDESIMA, dalla quale poteva assaì cor- et esemente irportar la palma nell'amorse questioni (1)?

E tanta era la fama di queste celebri cinquanta conclusioni amorese, sosientute dal Tasso pubblicamente nel 1568, onde onorare Lucrezia Beudidio, maritata poi in un Machia-velli, cie il Coute Annibale Romei nel suoi discorsi editi in Verona nel 1580 (3) (quando dunque vivenoa nocroa e il Tasso e la Bendidio), fa cli ella proponga al Cas-Guarino per un bellissimo dubbio la Conclusione XXI del Tasso, mutandola soltanto di proposizione in problema. « Nel che (prose-« guo colle parole del Serassi (3)) è da credere, che il Coute « Annibale abbia profitato degli argomenti sentiti già si « questo proposito dalla bocca del Tasso, e della sua oppu-« gnatire in quella celebre pifica (8). »

Ne tralascerò di riportare la pienissima conferma, che di queste Conclusioni ostenute dal Tasso nel 11868 per la Bendicio, diede il Sig. Rosini nelle sue — Accertenze al Tomo 1 della Rime di Torquato; ivi a 223 — Sox. 3. e ..... La chiusa indica e forse Luerzia Bendicio, per la quele sostenue le Conclusioni e amorose; amata anche dal Pigna, che scrisse il suo Canzonicre per le, tre Canzoni del quale furno illustrate dal respectatore.

« Tasso, come vedremo. Notabile è una variante del verso 12.

Dialoghi Tomo II. Il Cataneo, ovvero delle Conclusioni ec.
 Dialogo a pag. 326.
 (2) Ho cilata la seconda Edizione non rammentandonii lu questo

momenio della prima.
(3) Tomo I pag. 164 Nota 6.

(4) Quesle cinquanta conclusioni amorose furono poi comeniate dal Padre D. Vilale Zuccolo con 1 — Discorsi stampali in Bergamo nel 1588 —, e così vivenie il Tasso.

E nel 1702 Il celebre Marchese Scipione Maffel, a imilazione del Tasso (come dice esso per borca dello slampatore) sostenne pubblicamenle in Verona nell'Accademia Filarmonica in presenza di mollo Bame, e gran numero di Cavalleri, cenlo Conclusioni amorosc. Così il Serassi Tomo I pag. 163.

Capponi , Saggio sul Tasso. Tomo I.

« Questa è quella, il cui foco, e il cui bel lume ec. « Ove è l'unione dell'ardore, e della luce. »

E comentando il famoso sonetto del Tasso a Flaminio Delfini che incomincia

« Flaminio, quel mio vago ardente affetto,

(stampato in quel Tomo nedesimo sotto N. 138. a pag. 79) scritto dopo la sua prigionia (il Serassi lo attribuisce al 1387 (11), in cui Torquato gli rammenta il caldissimo amore che sentito avera per la Bendidio, e conchiude che non disperezzi le sua entiche cience, le Conclusioni pre lei sustenute nel 1508, così a pag. 228 scrive il sig, Rosini — Son. 138 v. 12 – a Parce che si parti della Lucrezia Bendidio, poi maritata a al C. Machiavelli. Per le antiche cience intende i versi fatti a per Lei, e le Conclusioni amorose, sostenute dal Poeta a contemplacione di Lei mederima (Vedasi il Appondico).

Dopo aver riferito questo fatto luminoso delle Conclusioni amorose sostenute per la Bendidio, fatto che le testimonianze del Tasso rendono superiore a qualunque pirronismo, io credo di dover conchiudere, che l'amore del Tasso per lei nel 1588, è una dello più inconcusse storiche verità.

E qui a dimostrare che il Tasso amò Lucrezia Bendidio sino alla follia, mi sia lecito di annuziare cosa, di cui nesuno ha neppure da lungi dato un cenno; cosa da me scoperta, frutto delle mie lunghe vigilie sul Tasso; cioè, che è per la Bendidio che il Tasso dice nell' Aminta d'esser incorso nelle Pazice amorose, d'hegil descrive, e che altri erroneamente ha croduto esser quelle, nelle quali egli caddo dal 1577 in poi.

Nessuno ignora quei dodici versi della Scena I dell' Atto prisentato sotto la persona di Tirsi, fa che Dafte parlando a Silvia di lui, cioè di se stesso, così ne descriva le pazzie commesse per Licori, e in conseguenza le proprie per la Bendidio:

> « Or tu non sai « Ciò, che Tirsi ne scrisse? allor che ardendo

(1) Tomo II pag. 156.

- « Forsennato egli errò per le foreste
- « Si, ch'insieme movea pietate e riso « Nelle vezzose Ninfe e ne' Pastori?
- « Nè già cose scrivea degne di riso,
- è Se ben cose facea degne di riso.
- « Lo scrisse in mille piante, e con le piante
- « Crebbero i versi: e così lessi in una:
- a Specchi del cor, fallaci infidi lumi,
- a Ben riconosco in voi gl'inganni vostri; a Ma che pro? se schivarli amor mi toglie?

Giovi ora applicare a questa Scena dell' Aminta. (dell'Aminta, ch'è l'Istoria della Vita del Tasso fino a quel tempo ) le notizie già esposte sul velo allegorico che cuopre le persone rappresentate in questa Pastorale; cioè, che sotto il nome di Tirsi si cela il Tasso; che Elpino è il Pigna; Licori la Bendidio; Batto il Cav. Gio. Batista Guarino, e, aggiungerò, Madama Leonora ivi è detta Aurora (1): In questa Scena I dell'Atto primo, in cui Dafne vorrebbe persuadere Silvia ad amare Aminta, fa il Tasso che quella prima rammenti a Silvia, quanto Elpino (il Pigna) raccontava a Licori, che or or vedemmo essere la Bendidio, presenti Batto (Batista, il Cay, Guarini (2)) e Tirsi (il Tasso istesso).

Ciò rammentato, vengo al mio assunto; e poichè questo non può dimostrarsi senza riferire l'indicata Scena, imploro l'indulgenza del Lettore, onde permetter mi voglia di qui tutta trascriverne quella parte; che alla sua convinzione è necessaria. Infatti l'avere esaminati i riferiti dodici versi, separatamente dal resto di guesta Scena in cui son compresi, la quale disvela l'amor di Tirsi per Licori, del Tasso per la Bendidio, e quel che ancora è peggio, l'aver portata la considera-

<sup>(1)</sup> Lo ha avvertito il Black nel comento da me riferito in questo scriito a pag. 23, ove scrive, parlando di questa scena « Il Pigna dice a « Lucrezia Bendidio in presenza di Gio. Balista Guarini e del Tasso, e « in camera di Leonora ec. » alludendo alle parole di quel versi « nell' antro dell'Aurora.

<sup>(2)</sup> Serassi Tom. I pag. 196, « Nello stesso Atto Scena I v. 187, « (sono i versi appunto che io qui cito) il Tasso rammenta anche un « Batto, per cui intende sicuramente Battista Guarini alior suo amico. »

zione sopra una parte di questi versi, e non sopra tutti dolci, ha tratti appunto uomini soumi nel gravissimo errore di credere, che il Tasso profetizzasse qui le sue follle dal 1577 in poi, come sarà da me in seguito più particolarmente prostao. Mia cura è in questo momento il dimostrare, che Licori, la Bendidio, è qui detta esser la causa di queste pazzie. A Silvia, ch' Ella vuol persuadere a corrispondere ad Aminta, così fatella

Dafne or non rammenti Ciò che l'altr' jeri Elpino raccontava, Il saggio Elpino alla bella Licori, Licori, ch' in Elpin puote con gli occhi Quel ch'ei potere in lei dovria col canto. Se 'l dovere in amor si ritrovasse? E 1 raccontava udendo Batto, e Tirsi. Gran maestri d'amore, e 'l raccontava Neil'antro dell'Aurora, ove su l'uscio È scritto, Lungi, ah lungi ite profani. Diceva egli, e diceva, che gliel disse Ouel grande che cantò l'armi, e gli amori, Ch' a lui lasciò la fistola morendo (1). Che là giù nello 'nferno è un nero speco. Là dove esala un fumo pien di puzza Dalle triste fornaci d' Acheronte; E che quivi punite eternamente In tormenti di tenebre, e di pianto

Son le femmine ingrate, e sconoscenti.

(1) Ad Elpino dice Dafne, lasciò la fisiola l'Ariesto,
« Quet Grande che canlò l'arme e gil amori »

e ciò perchè « cra il Pigna grandissimo ammiratore, e seguace dell'ariosto, della Poesia, e detia vita del quale scrisse estandio. E quan-« lunque non abbia egil visto l'Ariosto, essendo morlo l'Ariosto nel-« l'anno 1834, e il Pigna nato nel 1330. non è però, che non si poesi d'ire, che l'Ariosto gli abbia lascala lo fisbola morendo, poicté amen-

« due vissero nell'islesso tempo, henché poco. »
Così il Menagio (nell'Osservazioni all'Aminia a pag. 161). E vorrà
perdonarsi al Tasso, se dopo aver preferito in parto il Pigna al Peirarca, qui lo paragona alcun poco al Cantore dell'Arme e degli amori. Era amantie; e tonuva.

Quivi aspetta, ch' albergo s' apparecchi Alla tua feritate: E dritto è ben, che il fumo Tragga mai sempre il pianto da quegli occhi Onde trarlo giammai Non potè la pietate. Segui, segui tuo stile, Ostinata che sei

Sil. Ma, che fe'allor Licori? e com' rispose A queste cose? Daf. Tu de' fatti propri Nulla ti curi, e vuoi saper gli altrui? Con gli occhi gli rispose.

Sil. Come risponder sol puote con gli occhi?

Daf. Risposer questi con dolce sorriso,

Volti ad Elpino, Il core, e noi siam tuoi; Tu bramar più non dei: costei non puote Più darti. E tanto solo basterebbe Per intera mercede al casto amante,

Se stimasse veraci, come belli, Quegli occhi, e lor prestasse intera fede.

Sil. E perché lor non crode? Buf. Or tu non sai ClO'CHE TIRSI NE SCRISSE? allor ch' ardendo Forsennato egli errò per le foreste Si, ch' insieme movea pietate, e riso Nelle verzose Ninfe, e ne Pastori? Né già cosa scrirea degne di riso, Se ben cosè facca degne di riso. Lo scrisse in mille piante, e con le piante Crebbero i versi; e così lessi in una: Specchi del cor, fallate infidi luni; Ben riconosco in voi gi' inspansi contri; Ma che prol' se schicari i morn in toplic?

Or dunque, al racconto fattole da Daline, che gli aveva rifette parole d'Elpino, dimanda Siria, che fece allor Licori; che rippse? Con gli occhi, replicò Daline, gli rippse Licori; o gli occhi dicesano ad Elpino, al Pigna — Il core, e noi siam tuoi — e lanto dovrebbe bastare al casto amante, — se lora presiassi intera fede —. Quindi soggiungendo Solivia: « E perchè lor non crede?

cioè, perchè non crede agli occhi di Licori? Daine allor soggiunge (raddoppi qui il lettore la sua attenzione):

Or tu non sai

Ciò che Tirsi NE scrisse?

vale a dire, non sai ció che Tirsi (il Tasso) scrisse degli occhi di Licori? Perocchè la particella relativa — ns — (chi nol sa?) necessita appunto la relazione all'antecedente, e così, in questo caso, agli occhi di Licori (della Bendidio) dei quali subito avanti si è narlato.

E prosegue Dafue dicendo, che Tirsi scrisse degli occhi di Licori, (che il Tasso cioè scrisse degli occhi della Bendidio) Allor che ardendo

Forsennato egli errò per le foreste Si, ch' insieme movea pietate e riso Nelle vezzose Ninfe e ne' Pastori.

dunque il Tasso confessa nel 1573 con questi versi Che per amor venne in furore e matto

ardendo per la Bendidio, e che per lei era caduto in quelle pazzie, che in questi versi descrive.

Ed è ben degno di tutta l'osservazione del lettore, che Dafne, dopo aver detto

Or tu non sai Ció che Tirsi NE SCRISSE?

ciò che Tirsi SCRISSE degli occhi di Licori, il Tasso degli occhi della Bendidio, riprende poco dopo « Lo scrisse in mille piante ec. se discende perfino a particolarizzare i versi scritti, che Ella aveva letti

> Lo scrisse in mille piante, e con le piante Crebbero i versi, e così lessi in una: Specchi del cor, fallaci infidi lumi Ben riconosco in voi gl'inganni vostri;

Ma che prò? se schivarli amor mi toglie? E questi tre ultimi versi sono appunto versi di Токодилто, coi quali egli chiude il Sonetto

M' apre talor Madonna il suo celeste (1)

(1) Così fu stampato fino dalla prima Edizione delle — Rime del

Riso fra perle, e bei rubini ardenti ec.

V'è bisogno d'altra prova per dimostrare, che qui il Tasso parlava dell'amor suo per la Bendidio, e che ardendo per questa era incorso nelle descritte pazzie?

Resultano dunque da tutto ció ch' io ho narrato le seguenti istoriche verità, che non posson mettersi in dubbio perche derivanti da circostanze notissime, e da documenti superiori ad ogui eccezione.

I. Che il Tasso nel 1568 amava ferventemente Lucrezia Bendidio, e che perciò non amava in quel tempo la Principessa Leonora.

II. Che chiesto su questo amore consiglio alla Principessa, per comandamento e conforto di lei illustrò le Rime del potente suo rivale il Pigna: e che poco dopo, mal frenando l'immenso affetto che nutriva per la Bendidio, volle darue pubblica testimonianza colle cinquanta Conclusioni per lei sostenute.

III. Che di questo ardentissimo amore del Tasso per la Rendidio, è riprova maggiore di ogni altra, l'esser egli caduto per essa in palesi follie, e ciò che non fa minor meraviglia, l'averle egli stesso nel 1573 descritte nell'Aminta.

IV. Che rimane da ciò assolutamente escluso, che il Tasso avesse potuto giammai amar la Principessa Leonora, ed esserne da lei amato avanti il 1568.

E facile ne è la dimostrazione. Se il Tasso antecedencie a quest'epoca a vasse mai anala la Principsesa Leonara, e molto più se ne fosse stato riamato, non sarebbo mai nel 1568 ricorso a lei per averne consiglios sopra il nuovo suo amore per la Bendidio. E con qual fronte arrebbe potuto nel 1508, invocar consigliera nel suo nuovo affetto per Bendidio, ceti de un giorno fosse stata la Donana del suo cuore? la sorella d'Alfonso, a cui osato avesse chieder caldi affetti, e dalla rusule di caldi affetti fosse stato corrisposso il 11

sig. Torquato Tasso ec., fatta da Aldo in Venezia nel 1581 in 8. ivi a pag. 12. — Il Menagio lo riferi il primo parlando di questi versi nelle sue Osservazioni all' Amunta — ivi a pag. 175. — Fu poi ristampato in Brescia nel 1592 eon alcune varianti.

Tasso dopo ciò avrebbe mai insultato a questo segno l'amore, l'orgoglio, e l'ambirione della Principessa che amata avesse, e da cui di pari affetto fosse stato contracambiato? Leonora amante, sovrana, e benefattrice di lui, avrebbe secondata quest'offesa insudita a lei fatta; avrebbe confermato il proprio scorno?

E s'ammetta pure che Torquato non fu ligio, e se ne vauta, ad una rigida costanza

..... non fu de più ostinati cori Ne vani affetti il mio (1).

E altrove (2):

Pur non fermai giammai la stabil cura In saldi oggetti, ed incostanti amori

Furo i miei sempre, e non cocenti ardori Fur ch'io vidi la vostra alma figura.

Ma se altre beltà avesser potuto essergli causa di alcuna aberrazione dall'amore di Lucrezia, no lo pote mai essere la Principessa Leonora, scella da lui a cunfortatrice e consigliera in questo larcio amorsoo, mentre non poteva esser mai il Tasso cusi stolto, e così impudente da volerle far credere, che nutrira nel tempo stesso amore per lei. E quel che è singolare si è, che anocra in altre occasioni, che or or dirò, diede a questa Gentile a custodire il fuoro onde egii per altra bellezza era acceso. Tanto è vero che Torquato non amo giarumai la Principessa.

Plotché duuque è un fatto innegabile, che il Tasso consulor el 1368 la Principessa Leurora intorno al suo amore per la Bendidio; poiché è inconciliabile con questo fatto ch' egli potesse aver annafa l'istessa Leorora, ne risulta infallibilmente ch' egli non l'amò uel 1568, nè avanti poté giammai averla aunata.

Godo di avvalorare il mio sentimento con quello dell'illustre Black (3): « Il Tasso (egli dice) sceglie per soggetto

Net Sonetto Proemiale. Tomo I delle Rime. Son. I a pag. 5.
 Vere fur queste gloie e questi ardori.

(2) Nel Sonetto Spinto da quel desio che per natura ec.

Tomo I delle Rime Son, 221 a pag. 116.
(3) Tom. I a pag. 143.

(3) Tom. I a pag. 142

- a de' suoi comenti tre Canzoni (del Pigna) e dedica la sua
- a Opera a Leonora d' Este. SORTA DI PRESUNZIONE CONTRO LA
- -α PROBABILITA' DELLA PASSIONE, CHE SI È DETTO AVER EGLI
- a MANTENUTA CON LA PRINCIPESSA; mentre egli parla di Lua crezia, nella sua dedica con uno stile di elogio, che rasenta
- « l'empietà 1). Inoltre se avesse Leonora d'Este provata in
- a quel tempo per il Poeta, la passione che è stata a lei at-
- a *tribuita*, non è possibile che avesse voluto ordinargli
- « DI SCRIVERE SU QUESTO SOGGETTO, O CHE AVESSE ACCETTATA « LA DEDICA DI UN TEMPIO INALZATO ALLA GLORIA DI UNA SUA
- © LA DEDICA DI UN TEMPIO INALZATO ALLA GLORIA DI UNA SU © RIVALE. D

Ma non solo fo dirò resultare da quanto lo detto, che il Tasso non potera avere amata la Principessa Leonora fino al 1508; ma dirò di più resultarne fortissima presuntione, che il fatto e il raziocinio avsalorano, ch'egli non potè averla anuta, nè esserne giammai riamato neppure dopo quest'e coca.

So nell'inssussistenza dei supposti amori non fu no offesa alla Principessa, il consultaria sul modo di non dovere abbondonare l'amata Bendidio, e di nou farsi nel tempo istesso nemico il potente suo rivale, il Pigna (2); lo che era quasi porre sotto il patrocinio di el questo suo ardente affetto per un'altra donna, certo è però che l'inchiesta di tal consiglio dove dappoi esserle in ogni tempo ritegno ed ostacolo a gradire da quel medesimo, che a lei l'avera indirizzata, l'offerta d'amorosi incensi che sull'ara di un'altra, e quasi per mano di lei stessa, e in pubbliche e solorni pompe fumarono.

Ma quando una consimile inchiesta venne poco dopo in

- (1) Alinde il Black alle seguenil espressioni rizuardanti la Bendidio, usale dai Tasso nella Lellera indirizzata alla Principessa Leonora.
  « Ma siccome i mortali considerano Dio ec. » e alirove « ... nobil parte delle molle rime che si leggono in deificazione della Signora Lucresta.
- (2) Cosi il Serassi già da me riferito, Tomo I a pag. 162 « In que-« sia maniera si andava il Tasso contenendo col Segretario Pigna; e « la Signora Lucrezia godeva inianto d'essere amata e celebrala da due « gran valeniuomini ad un lempo. »
- E il Ginguenè pure da me riferilo « . . . visse seco lui in concordia « (il Tasso col Pigna) e grazie ai consigli di Leonora, Lucrezia « Bendidio potè continuare a ricevere gli omaggi di lutti e due. »

più forti termini rinnovata con lei per altra Donna di cui egli s'accese; quando istoriche, ripetute, costanti ed energiche sono le dichiarazioni del Taso, che fra poco udiremo, di 
voler abhandonar Ferrara, e così la Principessa medesima; 
sembra a me che allora questa fortissima presunzione assuma 
il grado di fortissima proca, e l'ipotesi diventi un fatto. Dopoché lo avrò narrato al lettore quant'ora gli accenno, egli 
qiudicherà se il mio ragionamento da sana distettica si parte.

Se pertanto, come io nutro fiducia, ho colto il vero nella facile interpretazione degli esaminati versi Or tu non sai

## Ciò che Tirsi ne scrisse.

trattandosi soltanto dell'intelligenza grammaticale della particella e Re » relativa, che tutto giorno usiamo negli scritti o nel discorso, e che non ammette, almeno così parmi, che il solo senso da me esposto; chiunque in buona fede vorrà portare su quei versi i suoi rificsi, non potrà, mi lusingo, non restar convinto, che il Tasso disse in quelli nel 1373, che ardendo epli d'amore per la Bendidio, era incorso in tali follie che lo averano fatto oggetto di riso presso di molti.

Ma poiché uomini tenuti, e giustamente, în multa riputatazione, quali il Menagio, il Sersasi, il Fabbroni (1), il eclebrato fisico Giacomazzi, e forse altri ch'io ignoro, la tennero quasi una profezia, con la quale il Tasso avesse predette le follie, in cui più palescemente cadde dal 1577 a 1579, e il Giacomazzi più liberale di tutti gli altri, estese questa quasi profezia a tutto il corso della vità del Tasso, e cosi fino al 1595; a render immane da ogni attacco questa verità da me scoperta, e per la prima volta proposta, credo

(1) II Ch. Monsignor Fabbroni nel suo bellissimo elogio del Tasso-Parma 1800 pag. 298 — è cadio cell puer in ques'i inganno cel egil serive : ê poi mirabile, che questa frenesia invece di istopicirio, e aguzzasee and in ini l'inegeno; onde quel che seriveva in quello es stato aveva tale nobilità di pensieri e di parole, che sembrava parto e di un estro seperiore e quasi divino;

Non già cose scrivea degne di riso , Se ben cose facea degne di riso .

« disse di se medesimo nell'Aminta , quasi profetizzando l'infelicità « delle sue fuiure diszrazie. »

esser non inutil opera, ch'io dimostri, ch'essi non si accorsero, che non solo era probabile, ma che era di necessità il riconoscere, che quei versi del Tasso esprimevano il racconto di passate pazzie, e non di future, e che questa interpretazione era necessitata dal chiano e preciso valore della parola, e dal fatto ancora dell'allusione alla Bendidio, e ai versi. del sonetto

M'apre talor Madonna il suo celeste

serito fin d'altore dal Tasso. Nell'ignoranza di ciò, ritemero anzi che quei versi dell'Aminta parlas-ero di cos futura. Così offuscata una volta da quest'inganno la lor mente, furono tratti senza arvederence nell'assurdo di chiamar quei versi una quasi profezia, e ve ll'sospines indubitatamente un errore che pare impossibile a concepirsi, eicà ch'essi non intecero quello che tir chiaristamente era delto, e dall'antecedenti e susseguenti espressioni necessitato, che Tirsi ARDENDO PER LLORRI (il Tasso per la Bendidio) era incorso in quelle follie amorose, che Dafne racconta, incidendo in mille versi i suoi lamenti contro gli occhi fallaci e indid di quella: e così che l'amoro per costei era stato causa di quelle follie descritte nell'aminta nel 1573, non l'iri d'Alfonso, di cii temendo il Tasso, in altre ben diverse follie incorso dal 1577 in poi.

E forse (chi sa!) a ritenergii in questo error della mente non tarque loro nel cuore la soddisfazione di mostrare, che al profondo ingegno del Tasso, fra i tanti l'etterari suoi pregi, non era mancato auche un profetico lume. Bel sogno I so qui era luogo alle poeticile fazioni; ma il vero solo à bello, ore a filosofi si ragioni, che di questo nome son degni. E in nome appunto del vero i odomando, se il Menagio, se il Serassi, se il Fabbroni, se il Giacomazzi, non pieni di poetico entusiasmo alla lettura dei bei versi dell'Aminta; non accesi dal desiderio di trotar grande il Tasso oldra giu usati confini concesi al mortale; ma nella calma d'un severo raziocinio, avrebbero quisi attribuito al Tasso quel profetico lume, che Dio si degno d'ordinario conceder agli eletti suoi per conferna della sua fiede;

Ma chi ardirà dire, che Torquato ottenesse un tal ra-

rissimo privilegio per profetizzare, in aome di Dafne, ch'eghi un giorno, ardendo d' amore per gli occhi di Licori, avrebbe dato in pazzie da muovere a pietà le Ninfe e i Pastori, e da scrivere in rimprovero di quegli occhi:

Specchi del cor, fallaci infidi lumi, Beu riconosco in voi gl'inganni vostri:

Ma che prò? se schivarli amor mi toglie?

Il Tasso medesimo avea pur detto per bocca d'Ismeno, veridico in quell'istante (1);

> Ma ch'io scopra il futuro, e ch'io dispieghi Dell'occulto destin gli eterni annali,

Troppo è audace desio, troppo alti preghi: Non è tanto concesso a noi mortali.

Ma ne' versi proferiti da Dafne, v'era almeno apparente quella profezia della pazzia del Tasso, che primo di tutti il Menagio gli attribuisce, così scrivendo nelle Osservazioni all'Aminta (2)?

V. 222. a Forsennato egli errò per le foreste a Come la profezia è un attributo de' Poeti, par che I noa stro Poeta abbia qui profetizzato la sua pazzia.

E quando mai, non ostante l'asserzione del Menagio, la profezia si è attribuita sul serio ai poeti? E qual altra si paò ad essi attribuire, se non quella per cui Anchise predice ad Enca l'esteso Imperio d'Augusto, e la morte di Marcello; per cui lo spirito di Merlino predice a Bradamante le glorie degli Estensi; per cui il savio Mago nella Gerusalemme torna a predirle a Rinaldo, intreccianalori le lodi del Secondo Alfonso (3); e per cui la fattal donzella predice a Carlo e ad Uhaldo la scoperta dell'America (5)? Il vaticinio in somma delle cose passate.

E il Giacomazzi, che confessa questa esser la profezia riserbata ai poeti, vuole però che al Tasso fosse concessa anche la profezia del futuro, « Questo fatto ( egli dice ) è così evi-

<sup>(1)</sup> Gerusalemme, Canto X, Ott. 20.

<sup>(2)</sup> Ivi a pag. 172.

<sup>(3)</sup> Le glorie Estensi son predette la prima volta nella Gerusalemme C. X, Ott. 74, e seg.; pot nel C. XVII, Ott. 66, e seg.

<sup>(4)</sup> Ivi C. XV, Ott. 29, e seg.

w dente, che basta esso solo a provare, che i Poeti non sono
w profeti solamente delle cose passate. »

Ecco poi come l' Enciclopedia savissimamente favella sulla profezia attribuita ai Poeti : « In quinto luogo, i Poeti e i « Cantori sono stati chiamati PROFETI, e Vati in latino sie gnifica qualche volta un indovino e qualche volta un poeta. « Forse questo nome non è stato loro dato se non a motivo « dell'entusiasmo poetico, che inalzando i loro discorsi al di « sopra del linguaggio ordinario, e facendolo uscire da un a carattere moderato, gli rende simili ad uomiui inspirati. « È per questo che la Poesia è chiamata il linguaggio degli a Dei, e i Poeti hanno gran cura di fare intendere che il « loro stile è al disopra dei mortali , incominciando le loro « opere dall'invocazione degli Dei, delle Muse, e d'Apollo, a ch' eglino implorano e chiamano incessantemente in loro « soccorso: costume di cui Tito Livio sembra alquanto farsi « besse nel principio della sua Istoria quando egli dice, che « egli cercherebbe nell'invocazione degli Dei un soccorso fa-« vorevole ad un'opera così grande, quale è quella d'un'istog ria Romana, se l'uso l'avesse egualmente autorizzato fra a gli storici come fra' poeti; sicut poetis, nobis quoque mos a esset. n

Ma chi non vede l'errore del Menagio? Volendo egli confermare che il Tasso profetizzò la sua pazzia, dei dodici versi nei quali da Dafne si tiene proposito di Tirsi, non ne riporta che il solo

« Forsennato egli errò per le foreste » il qual verso anche solo serve a distruggere la profezia da lui supposta.

Per isvelare il futuro, il Tasso si sarebbe mai valso del passato, ed avrebbe escritto Egli ERRO? avrebbe detto nel verso a questo antecedente, che il Mensgio omette a ciò che Tirii ne serisse »? avrebbe detto nei versi che seguono, e che il mensgio pur tralascia « morca a pietate – serivea cose – facea cose ? »

E quel che viepiù sa risaltare la stravaganza del concetto del Menagio si è, che il Tasso sa dire per bocca di Dasne, ch'egli aveva scrùti, e INCISI dei versi amorosi in mille piante, e riferisce per fino questi tre versi; e Dafne dice di avergli letti.

Dunque non solo il Tasso per bocca di Dafne per annunziare avvenimenti futuri, avrebbe usate frasi che dichiaravano il passalo, lo che ne Virgillo, ne l'Ariosto, ne il Tasso istesso ne già citati loro vaticinj hanno mai fatto (1); ma quel che è più sorprendente, avrebbe nei versi stessi, che si

(i) Nelta Gerusalemme, Canio X, Ott. 74 e seg., l'Eremila che profelizza le giorie di Rinatdo, finché parla di lui vivo, ma assente, si vale del presente:

> Vier (dice) Rinaldo: e l'altre sono Arti, e bugie di femminile inganno:

Vire, e la vila giovanetta acerba A più mature giorie il Clei riserba.

Ma quando parla di giorio iontane, impiega ti futuro:

E sotto l'ombra de gli argentei ranni

L'Aquila su a copre la Chiesa, e Roma: Che de la fera gred tolte a gli artigil.

E ben di tui nasceran degni i figit. De' figli i figli, e chi verrà da quelli

Quinci avran chiari, e memorandi esempi;

E da Cesari Inglusti, e da rubelit

Difenderan le Milre e i sacri Templ. Giammal adopra il passato.

Così nel Canto XVII, Ott. 65 e seg., quando il saggio Mago vuote svetare a Rinaldo le Giorie Estensi scoipite netio scudo, si vale del futuro:

E in questo scudo affissa gli occhi omal Ch' ivi do' tuol maggior l' opre redrai. Vedrai degli Avi il divuigato onore,

Lunge precorso in iuogo erio, e solingo. E profelizzando pot le virtú d'Alfonso, così dice nell'istesso Canto

Ott. 9t e seg.

Questi fia tal, che non sara chi meglio La spada usi, o lo scettro, o meglio il pondo.

O do l'arme sostegno, o del diadema,

Gioria del sanguo tuo, somma, e suprema.

Durd fanciulio in varie immagin fiere
Di guerra, indizio di vaior sublime.

Fia terror delle seive, e de le fere: E ne gli arringbi avrà te todi prime. Poscia riporterà da pugne vere Palme viltoriose, e spoglie opime: E sovente arverrà che'l crin si cigna dicono profezia, solennemente smentito, ch'egli avesse annunziato, e avesse voluto annunziare cose future, perchè coll'istesso linguaggio del passato avrebbe narrate cose effettivamente passate.

Prova di questa non può esistere maggiore, per dimostrare che tutto ciò che in quel racconto è descritto, (racconto non profezia) è, come suonano le parole, cosa passata e non futura, perchè non poteva il Tasso valersi in quel periodo del passato per narrare il futuro, e valersene nel tempo istesso per narrare il passato.

Or se profeta é quegli che antivede e annunzia il tuturo, qualmente spiega il Vocabolario della Crusca, come poteva dirsi che il Tasso antivedesse cose passate, come sono i versi da lui serviti e incisi in mille piante, e letti perfino da Dafine ? Si asseri mai contradizione più solenne?

Eppure questa palpabile assurdità fu accolta, e sostenuta dai Serassi. E (tanto egli è vero che un errore una volta ricevuto nell'opinione degli uomini, non si arresta no'suoi primi confini) mentre il Menagio avvea solamente letto, e dubitativamente in quel verso, che il Tasso profetizava la sua pazzia (pare, egli dice); il Serassi lesse in quello, e negli altri, che il Tasso vi profetizava a chiaramente la sua infermità (l'unor melanconico), le fantasie (la pazzia), e le fughe dal 1577 al 1579.

Ecco le parole del Serassi (Tomo II a pag. 38): « Quello « però, che è vero, e che può direttamente annoverarsi tra le « meraviglie, che si videro in quest' uomo straordinario, si

« è, ch'egli alcuni anni innanzi avea quasi profetizzata la sua « infermità , e le fantasie , e le fughe , alle quali si sarebbe

Or di iauro, or di quercia, or di gramigna.

E dei futuro si vale profetizzando la Scoperta dell'America nei Canto XV, Olt. 31 e 32.

Un uom de la Liguria aera ardimento

A f incognito corso esporsi in prima ec.

Tu spiegherai, Colombo, a un novo polo Lontane si le foriunale anienne, ec.

Dunque neppure una sola volta si vale del passato per accennare ii futuro, come avrebbe fatto in quei versi dell'Aminia se fossero una profezia. « trovato soggetto; siccome apparisce chiaramente da que' versi

« dell' Aminta, ove favellando di se stesso sotto la persona di

« Tirsi fe' dire a Dafne :

Or tu non sai Ciò, che Tirsi ne scrisse? allor che ardendo Forsennato egli errò per le foreste

Si, ch' insieme movea pietate, e riso Nelle vezzose Ninfe, e ne' Pastori?

Nè già cose scrivea degne di riso, Sebben cose facea degne di riso.

E qui noi vediamo, che il Serassi sopprime i cinque ultimi versi, che formano tutto un concetto con gli altri, e stabiliscono che d'amore era quel che Tirsi scrisse nelle piante, e così determinano appunto quel che Dafue avera accennato nel primo, e, nel secondo verso

Or tu non sai

Ciò che Tirsì ne scrisse allor che ardendo ec.

Ecc ció che il Serassi disse profetizzare, ecco ció che disse apparire chiaramente II Giaconazzi pol passò anche a gran pezza l'immaginazione del Serassi; e mentre questi spin-se, come sembra, la profezia del Tasso dal 1373 al 1379. il Giaconazzi la porto fino al termine della vita di quell'inficiec, ciós fino al 1395, e così estese questa profezia per 22 anni, dicendo che il Tasso predisse chiaramente a ventolto anni quel che gli accadde da 30 fino alla morte. Ecco le sue parole (1):

« Ma che direbbero elle s' io facessi loro toccar con ma« no, che e prima ch'ammalasse, e anche dopo, uscirono dal« le labbra del Tasso parole profetiche, le quali (troppo per « lui dolorosamenie) si avverarono a un punino?

« Non dirò già questo, (che fosse profeta) sebbene il « Menagio afferni essere la profezia un attributo de' poeti « (Amnotoz, all' Aminta), ed Ipporate attribuisca all' anima « la scienza del passato e del futuro, ed insegni Platone che a l'uomo nel sogno, o quando è oppresso da qualche male, « acquisti la facolià di oracologgiare (Ved. Mang. Oss. ci.).

(1) Giacomazzi Dialoghi ec. a pag. 204. Nel riferire quesii Dialoghi ho soppressi per brevità i nomi degli Interlocutori.

- « Ma dirò francamente, che il nostro Tasso PROFETIZZÒ a
- « chiarissime note i suoi vaneggiamenti ed i terribili accessi
- a di quella fiera malinconia che ebbe a patire. » E più sotto: Allorche favellando di sè nell'Aminta sotto la persona di
- « Tirsi, fa dire da Dafne alla figlia di Montano le seguenti
- « memorabili parole:

« Or tu non sai

Ciò, che Tirsi ne disse (1), allor che ardendo Forsennato egli errò per le foreste.

Si, ch'insieme movea pictate e riso

Nelle vezzose ninfe e nei pastori?

Nè già cose scrivea degne di riso,

Sebben cose facea degne di riso. »

- « Potea più chiaramente predire il Tasso a ventott' auni
- « quello che gli accadde dai 30 fino alla morte? E quanto
- « non errò egli forsennato di città in città per quasi tutta
- « Italia? E quanta pietà non destò nel cuore de'suoi ami-« ci, e a quanto riso non mosse i suoi emoli ed invidiosi?
- « E non è forse vero, che, sebbene facesse qualche cosa de-
- a pa di riso ( soltanto però per gl' ignoranti o pei malvagi ),
- « scrivea cose che non erano al certo degne di riso?

q Questo fatto è così evidente, che hasta esso solo a proq vare, che i poeti non sono profeti solamente delle cose q nassate. »

E qui ben si scorge da chi considera le riferite parole, che quantunque il Giacomazzi dicesse « Non dirò già questo (che fosse profela) »; pure riguardò quei versi come una profezia (2); e così, sembra, il Serassi.

(1) Il Giacomazzi ha qui scriito « disse » in vece di « scrisse » come leggest netl' Aminta. Non so se per errore di stampa, o per altro motivo.

(2) Sará mai una scusa che appaghi lo scriveresi dal Giacomazzi, che esti non dice già che il Tasso Sesso perdeta; quando poi soggiunche e, ciè egli dice francamente che il Tasso PROPETIZZO, e a cliatissime nole le sue folle; che PRINDES CHIALMENTE QUEIO che il cacide dai Ircni anni fino alla morte, e ne conclude, che da chè è cytichne, che i pocci pon privilizzamo solo le coso passate ce. T.

Così il Serassi scrive: « Avea quasi profelizzata la sua infermità, ec. »; ma quel quasi con cui si vorrebbe altenuare l'espressione Cappont. Saggio sul Tasso. Tomo I.

Capponi, Saggio sut Tasso. Tomo

Ed è questo ciò che il Tasso fa dire a Dafne di se stesso nei dodici citati versi, che tante volte necessità m'ha astretto a riferire?

Tutt'altro, parmi; perchè non è parola in quei versi che a és otto la persona di Tirsi pastore, e all'amorose sue follie assolutamente non si con renga, e che al contrario non disconvenga del tutto al fuggiasco e tremante Cortigiano d'Alfonso. Tirsi era un Pastore, e dice Dafine che ardea d'amore,

allor che ardendo

Forsennato egli errò per le foreste.

E non amano anche i pastori alla follia? Non veggiamo ciò

E non amano anche i pastori alla follia? Non vegiamo cò tutto giorno anche fuori delle selve? E i pastori non son forso composti anch' essi di quel limo, che l'anime cinge degli abitatori delle città? Seegherò ad esempio Coridone in Virgilio, dal quale parni che il Tasso, rettilicato l'amore, abbia in gran parte ritratta la follia di Tirsi, e gli effetti di quella.

Così il Mantovano Poeta, tradotto dal Manara, dà principio all' Egloga II:

Il Pastor Coridon . . . . . ardea

. . . . . . . nè che sperarne avea (1).

Ardeva dunque anche Coridone, come Tirsi, e come Tirsi disperava, tanto che n'era forsennato, com' egli seco stesso favella:

Me però strugge amor, che l' cor m'accese. E qual freno l'indocile amor sente?

Coridon, Coridone, ah qual ti prese FUROR?

Coridone amante, invaso dal FURORE, non equivale a Tirsi forsennato per amore? E più ancora gli corrisponde nell'Originale; ove demenza si dice quel che la traduzione rende per furore:

Ah! Corydon, Corydon, quae te dementia coepit? Tirsi disperato in amore errava per le foreste.

Forsennato egli errò per le foreste.

E così Coridone, che non avea da sperare in amore, andava a sfogare i suoi lamenti pei boschi, e pei monti:

« profetizzata » come corrisponde al narrar ciò come una meraviglia d'un uomo strgordinario? come al dire che ciò apparisce chiaramente dai versi dell'Aminta?

(1) Ho creduto conveniente dover sopprimere quanto lo non riporto.

Spesso a' faggi venia d' opaca cima:
A' BOSCIII E A' MONTI questi vani accenti

Spargea soletto non pensati prima.

Così Dafni in Teocrito (nelle Talisie) forsennato per amore, disfacendosi qual neve, dice il Poeta, andava aggirandosi anch' esso pei monti, come Tirsi per le foreste (1).

Titiro canterà, come il bifolco

Dafni amò Senea un giorno, E COME TUTTO GIRAVA IL MONTE, e lo piangean le quercie,

Che nate sono al fiume Imera in riva, Allor quand ei si disfacea qual neve

Per l'alto Emo, o pel Rodope, o per l'Ato ec.

II GIRARE IL Monte di Dafai non è l'errar forsennato di Tirsi? Il Tasso dunque dipinse la sua follia sotto la persona di Tirsi? Il Tasso dunque dipinse la sua follia sotto la persona di Tirsi pastoro, coi colori sistesi coi quali Virgilio e Teorito averano pennelleggiati Coridone e Dafai; così il Tasso, ape industriosa, nel Saliro che introdusse nella Scena I dell'Atto II dell'Aminta, fece parere i suoi non men belli dei concetti di Coridone; così in persona di Tirsi espersea la sua gratitudine all'Augusto di Ferrara [3], imitiando i versi coi quali Tittori il pastore nell'Egloga prima dell'istesso Poeta cantò i benefici sparsi sopra di uli dall'Augusto di Roma.

Ma la pazzia di Tirsi pastore cagionata da amorosa passione per Licori e Allor che ardendo c. a come può confondersi con la pazzia nella quale cadde il Tasso dal 1577 in poi temendo I ira d'Alfonso? L'infermità del Tasso (la sua malincona) e le sue fantaste (le sue follie), che il Sersasi vede nelle parole di Dafne, ore d'infermità non v'ha neppur cenno, che cosa mai han di comune con la follia, alla quale Torquato sotto il nome di Tirsi, dice d'essere andato soggetto PER CAUSA. D'AMORE 7

L'errar poi per le foreste conviene appunto a pastore in-

(i) Zatta ec. Parnaso de Tradutiori. Tomo XIV, a pag. 47.

(2) Nell' Aminta Atto I , Scena II ;

Era su l'usclo

Quasi per guardia delle cose belle ec.

E nell'Atlo II, Scena II:

O Dafne a me quest' ozio ha fatto Dio ec.

namorato, che forsennato si aggira in quelle, non a colui che rapido vi passa fuggendo da una città per recarsi ad un' altra, come fece il Tasso, che fuggiva credendosi perseguitato dall'ira d'Alfonso.

Destò, dice Bafne, così pietate e riso nelle Ninfe, e nei Pastori. Ma se un pastore vaneggia, non desterà appunto pietate e riso nelle pastorelle e nei pastori, secondochè iu pietoso, o in maligno animo s'incontri? Tutto ciò è seupre avrenuto agli schiavi d'Amore, perchè, secondo l'Ariotto, tutti più o meno vaneggiano (1). Il Petrarca disse di se stesso nel Sonetto Proemiale:

Ma ben veggio or siccome al popol tutto

Favola fui gran tempo, onde sovente .

Di me medesmo meco mi vergogno.

E del mio vaneggiar vergogna è il frutto.

Che i pastori e le pastorelle avessero pietà, ed altri ancora ridessero delle follio di Trisi inamorato, che errava per le foreste, ben è questa naturale, benche immaginaria pittura: ma che alcuno ridesse dei misergabili casi, nei quali nei momenti delle sue follie è incontrava il Tasso, il Cantore del Goffredo e dell'Amista, nesamo lo ha detto. Noi sappiamo ono qual compassione e con qual affetto fu accolto iu Venezia, in Urbino, e in Torino.

E benché il Tasso nel suo umor melanconico, che estremamente lo agitava, scrivesse nel 1578 al Duca d' Urbino (2), che fuggendo e trovò gli animi indurili s; pure in questo suo vaneggiamento non disse già che alcuno l'avesse accolto col riso. Ma anche senza di ciò, chi non vede l'errore del Giacomazzi, che volendo spiegare le parole

Sì, ch' insieme movea pietate e riso

Nelle vezzose Ninfe e nei Pastori scrive (3): « E quanta pietà non destò nel cuore de snoi ami-« ci, e a quanto riso non mosse i suoi emoli, ed invidiosi? E

« non è forse vero, che, sebbene facesse qualche cosa degna di « riso ( soltanto però per gl'ignoranti, o pei malvagi), scrivea

<sup>(1)</sup> Ariosto C. XXIV, Ott. I e II. (2) Tomo I, Lett. 284 a pag. 205.

<sup>(3)</sup> Dialoght a pag. 205.

cose che non erano al certo degne di riso? » E i pastori che son detti da Diafer ridere delle folli di Tiris spastore, come pur troppo vediamo sovente accadere nello scorgere l'altrui stravaganze, corrispondono dunque agli emoli, e agli invidiosi che il Giacomazzi s' immagina (ma de' quali non vi è cenno nel-Pistoria) che tanto rideseren delle follie di Torquato? E sicocome Dafne parla pure delle pastorelle, che forse, appartenendo al sesso genile, ebbero pictà delle follie di Tirsi, così il Giacomazzi non sapendo ove trovarle nella sna applicazione a unei versi, il converte, sembra, negli amiel del Tasso.

E poiché i pastori (testimonj Teocrito e Virgilio) de dolci versi si pascono, era pur conveniente che Tirsi, come pastore, graditi versi scrivesse, e come amante disprezzato desse in follie.

Scrisse Tirsi il suo amore nelle piante; e questo non usan forse gli abitalori delle campagne, e delle selve? Nol vediamo, oltre in molt'altri, in Virgilio e in Ovidio? (J) Angelica fatta cittadina de' boschi, non incideva alternamente con Medoro il nome del suo fedele nelle piante? ed Erminia, divenuta pastorella

Sulla scorza de' faggi e degli allori, Segnò l'amato nome in mille guise,

Ciò d'inque conveniva al Tasso in persona del pastore Tirsi; ma il Tasso mentre fuggiva nel 1577 pel timore di morte, che la sconvolta sua immaginazione gli dipingera nello sdegno d'Alfonso, si sarebbe trattenuto a scrivere in mille piante i suoi rimproveri contro gli occhi fallaci ed inidi di Licori in questi versi?

Specchi del cor fallaci infidi lumi

(1) Il Menagio a pag. 174, cita a questo luogo consimiti esempi di Pastori in Virgilio, in Ovidio, e in Sannazzaro. E si potrebbero estendere all'infinito.

Ecco I versi di Virgilio citali dai Menagio, e che si leggono nell'Egioga X iniliolala « Galtus »

. . . . . tenerisque meos incidere amores Arboribus, crescent iliae, crescetis amores. da cui visibilmente il Tasso

Lo scrisse in mille plante, e colle plante Crebbero I versi ec.

Ecco la Profezia Ispirata da Virgilio.

Ben riconosco in voi gl'inganni vostri:

Ma che prò? se schivarli amor mi toglie?

E se queste circostanze convengono tutte (ed è innegabile) ai pastori, e agli amanti, e in conseguenza appuntino convengono a Tirsi, che pastore era, ed amante: come si è potuto non comprendere, che il Tasso rappresentando sè nella persona del pastore Tirsi, dipingeva le sue follie in amore, per la Bendidio, nel modo che ad innamorato pastore era conveniente? E come tutto ciò si è volto a significar cortigiani disgusti, e follie derivanti da sdegoi principeschi? E ciò tanto più mentre le follie del Tasso tremante e fuggitivo nel 1577 e dopo, non si adattano in alcun modo all'espressioni di questi versi. Si usò mai maggiore improprietà di parole e di fatti? E mentre Dafne parla esclusivamente d'un pastore, e d'un amante, si credè che parlasse d'un cortigiano mal contento, e che si credeva oppresso? Qual rapporto hanno le follie del Tasso, che ardeva per la Bendidio (descritte da Dafne), con quelle nelle quali cadde Torquato dal 1577 in poi, temendo l'ira d'Alfonso?

Tritte dunque le parole non che i concetti di questi versi, corrispondono alle follie del Tasso sotto la persona di Tirsi pastore, e si ricusano assolutamente a rappresentar le follie di lui dal 1577 in poi.

Ma che più? Se il Tasso in quei dodici versi dell'Aminta avese dipinte le sue fughe da Ferrara nei 1577 e 1578, e in consequenza le sue follie, bisognerebbe dire, che in quel momento in cui egli strivera l'Aminta, agitato fosse dagli affanni e da 'imori, perchè Allonso gli avesa dato motivo di esser di tui disgustato, o il Tasso almeno stato lo fosse, mentre nessuno pesso mai a fuggire di là dove ei viveza contendo e tranquillo, e dove trovava, e confessava di trovar favori ed affetto.

Ebbene: non fu mai il Tasso più contento, che quando scrisse l'Aminta. Dice il Scrassi (1) « trovandosi (il Tasso) « assai più libero del solito, E CIO' CHE PIU' IMPORTA

<sup>(1)</sup> Tomo I a pag. 192 : Avea Torquate ec.

« COLL'ANIMO RIPOSATO E TRANQUILLO (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . si pose a stendere la sua favola boschereccia , ch' ei « volle intitolare l'Aminta. »

E licto era il Tasso in quel momento, perchèricolmo delle beneficenze d'Alfonso, che, non scorso ancora un anno, l'avora accolto fra i suci più cari, si che Torquato prese scriver l'Aminta per cantare appunto e il suo vivere beato, e questo beneficenze, onde attestarne ad Alfonso tutta la sua gratitudine.

E lo fece con quei versi immortali per cui d'Aminta andò geloso Goffredo; versi che proveranon al mondo finchè l'Italiana poesia sarà in pregio, che il Tasso non vide anno più felice del 1573, mentre nonotante le già sofferte amorses pazzie, l'inquieto suo umor melanconico, vinto era in quel-l'istante dalle dolezze del nuoro stato, e della gloria poe-tica (ahii fu breve la tranquillità 1), e uon avea ancora potuto voltererii in amaro le erazie del suo Signore.

Ecco i bei versi del Tasso sotto la persona di Tirsi, nei quali narra l'accoglimento, e l'invito cortese fattogli dal Duca Alfonso (2):

Era su l'uscio Quasi per guardia delle cose belle, l'om d'aspetto magnanimo, o robusto; Di cui, per quanto intesi, in dubbio stassi, S'egli sia miglior Duce, o Cavaliero; Che con fronte benigna insieme, e grave, Con regal cortesia, initió dentro, e Bi grande, e "n pregio, me negletto, e basso. O che senili 'l che vid illora! I' vidi Celesti Dee, Ninfe leggiadre, e belle; Novi lumi, ed Orfei; ed altre ancora Senza vel, senza nube, e quale, e quanta Agl' immortali appar vergine Aurora,

<sup>(1)</sup> E poco avanli aveva pur dello il Serassi, Tom. I a pag. 1867. « Trovandosi perlanto in quest' ozio onorato, e ciò che più importa « NELLA MAGGIOR QUIETE E TRANQUILLITA' D' ANIMO, CHE « MAI PROVATA AVESSE PER LO ADDIETRO ec. » (2) Aminia Alto 1, Sc. II.

Sparger d'argento, e d'or rugiade, e raggi; E Recondando illuminar d'intorno Vidi Febo, e le Muse; e fra le Muse Elpin seder accolto, ed in quel punto Scatti me far di me stesso maggiore; Pien di nova virtù; pieno di nova Deitade; e cantai guerre, ed eroi, Sdegnando pastoral ruido carme.

E così di nuovo il Tasso rappresentato da Tirsi fa dire a se stesso da Dafne, che egli deve viver CONTENTO PIU CHE MAI FOSSE, ORA CHE È IN OZIO.

Ed egli le risponde, che quest'ozio glie lo ha fatto Dio (siami concesso di riferirae le entusiastiche parole), colui che Dio può qui chiamarsi, Alfonso; e ne narra le beneficenze a lui compartite, e gli giura gratitudine eterna (1):

Daf. CONTENTO vivi
PIU' CHE MAI FOSSI, O TIRSI, in ozio vivi;

PIU CHE MAI FOSSI, O TIRSI, in onio vivi;
Cho nell'onio l'amor sempre germoglia.
Tir. O bafue, a me quest'ozio ha fatto Bio:
Colui che bio qui può sitamarsi; a cui
Si pascon gli ampi aruenti, e l'ampie greggie
Dall' uno all'altro mare, e per il lieti
Cotti di fecondissime campagne,
E per gli alpestri dossi d'Apennino.
Egit imi diseo, allor che suo mi fece,
Tirsi, altri scacci i lupi, e i ladri, e guardi
I mici muratti ovili; altri comparta
Le pene, e i premj a' mici ministri; ed altri
Pasca, e curi le greggi; altri conservi
Le lane, e' Ilatte; ed altri ie dispensi:

Pasca, e curi le greggi; altri conservi Le lane, e l'latte; ed altri le dispensi: TU CANTA, OR CIUS ES PO (2010; ondré ben giusto, Che non gli scherzi di terreno amore, Ma canti gli avi del mio vivo, e vero Non so, s'io lui mi chiami Apollo, o Giore; Che nell'opte, e nel volto audi somiglia Gli avi più degni di Saturno, o Cielo,

(1) Aminta, Al. II, Sc. II, v. 171.

Agreste Musa a regal merto: e pure
Chiara, o roca che suoni ei non la sprezza.
Non canto lui, pero che lui non posso
Degnamente onorar se non (acendo,
E riverendo: MA NON FIAN GIAMMAI
GLI ALTARI SUOI SENZA I MIEI FIORI, E SENZA
SOANE FUMO D'ODORATI INCENSI;
ED ALLOR QUESTA SEMPLEE, E DEVOTA
RELIGION MI SI TORRA' DAL CORE,
CHE D'ARIA PASCERANSI IN ARIA I CERVI;
E CHE MUTANDO I FIUMI E LETTO, E CORSO,
IL PERSO BEA LA SONA, IL GALLO III. TIGRO.

E se il Serassi ha detto che il Tasso non fu mai più riposato, e tranquillo che quando scrisse l'Aminta (nel 1573) VEDENDOSI (come poco avanti questo Biografo aveva asserito) (1), ONORATO E ACCAREZZATO DAL DUCA ASSAI PIU CHE CREDUTO NON AVREBBE; se ciò il Tasso ripete nell' Aminta; se dopo aver ivi narrati i benefizj d' Alfonso, giura nei riferiti versi, che mai gli altari snoi saranno seuza i suoi fiori, e senza gli incensi suoi, e solo gli si torrà dal cuore questa semplice e devota religione, quando i cervi si pasceranno d'aria in aria, e il Perso berrà la Sona, il Gallo il Tigre, cioè a dire l'onorerà e l'amerà, fin che avrà vita, e che in conseguenza fin che avrà vita seco lui starà; come il Serassi ha potuto poi dire, che il Tasso nell'Aminta istesso in quei dodici versi di poco anteriori, ha profetizzato le sue fughe da Alfonso: da Alfonso che chiamò ivi suo nume: a cui disse dover come nume l'ozio beato in cui viveva, e da cui giurò di non partirsi giammai fino che l'aure di vita egli spirasse?

E tutto ciò sulla parola del Serassi è stato ripetuto dal Fabbroni, e poi con tanto apparato di fermezza dal Giacomazzi.

Nè al viver riposato e tranquillo del Tasso nel 1573, fa ostacolo l'aver egli descritte in quell'anno nell'Aminta le pazzie, alle quali per amore era già andato soggetto. Quando

(1) Serassi Tomo I. Capponi, Saggio sul Tasse. Tomo I. il Tasso dice nell'Aminta, che errò forsennato; non dice già ch'egli cadde in quell'anno in follie, ma anzi lo esclude.

Ne solo lo esclude colle parole di Dafne, che si vale del passato erro; ma quando questa dice a Silvia

## or tu non sai

## Ciò che Tirsi ne scrisse?

con questa donianha fatta alla giorinetta, che vivera seco in quelle medesime selve, mostra, che era da qualche tempo che le pazzie di Tirsi erano successe, perchè altrimenti Silvia non avrebbe potuto ignorarie: sicchè queste follie del Tasso ebbero luoro prima del 1573.

E se é lecito avienturare una congettura, queste folir accadéro nel 1568 all'proca delle sostenite Conclasioni, quando il Tasso era in fiamme per la Bendidio, o poco dopo; perciè partito egli per Francia sul fine del 1570, nei ritornato in Ferrara, se non nel Maggio 1572, quando fia accotto dal Duca Alfonso, non potè incorrere in quelle stravaganze, pare a me, se non in quel tempo.

A crearmi invitia nou sia poi chi dica, che colla dimostrazione di questo solume assumb, in abibia voluto detarrer alla fama degli Egregi che io ho confutati. E chi può negare che dottissimi erano, e giustamente rispettati, e non meno d'essi il Menagio, che schiuse il primo a tatti di errori la strada? Ma chi del pari potrà negare, che in questi errori furono tratti, dal non accorgeris, che chiarissimamente era delto in quei dolici versi, che la follia del Tasso derivava dall'amorosa passione per la Bendidio? E tanto è vero, che questa fu l'origine dei loro errori, che mentre in quei versi, e negli antecedenti, d'altre ono si parla che di questa fatal passione, che condusse Tirsi a vaneggiare; d'amore non v'e neppure un ceuno nei comenti del Menagio, del Serassi, del Fabbroni e del Giacomazzi.

lo credo pertanto di non avere trattato un inutile argomento, quando contro l'opinione ormai stabilita, e fatta autorità, perché derivante da uomini dotti, o giustamente rispettati, per amor soltanto di verità, e per dovere ormai assunto d'istorico del Tasso (comunque la povertà delle forze del mio ingegno io senta e confessi), parmi d'avere posto in luce:  Che fu errore di scrittori, benché dotti e benemeriti delle cose del Tasso, l'asserire che nell'Aminta, per hocca di Dafne, egli profetizzasse la sua infermità, le sue fantasie, e le fughe, nelle quali egli cadde dal 1577 in poi.

11. Che il Tasso nei dodici riferiti versi fece narrare da Dafne nel 1573 le follic, nelle quali era incorso, sembra qualche anno avanti, per amore della Bendidio.

III. Che da ciò resta pienamente dimostrato, che la follia che tanto poi travagliò il Tasso, era incominciata ancor prima del 1573. E questa che printa indubitatamente si conosce, quantunque dall'amore derivante, trovò però predisposta la mente di lui da quell' umor melanconico, che in tutti gl'infortuni suoi tanta ebbe parte. E nessuno, parmi dover credere. vorrà negare, che se a questa follia il Tasso non fosse andato sottoposto, egli non l'avrebbe detto nell'Aminta, facendola descrivere da Dafne. E sia pure, che questa avesse per causa l'amore (per lo che il Tasso non fu restio a confessarla. perchè questa a differenza dell'altre, non gli arrecava disdoro in quell'età romantica, che ne facea anzi oggetto de'suoi Poemi, ne lo rendeva men caro alla contrastata Bendidio), non pertanto cessava d'esser follia, non per tanto non aperse poi all'altre la strada. Si vorrebbe mai impugnarla perchè dall' amore della Bendidio originata, dopo averla vivamente sostenuta quaudo si credeva che causa ne fosse il timore dell'ira d'Alfonso? Il Biografo inglese, che non è sato vinto dall'errore. che ha sorpresi coloro, che lo poco fa ho confutati, di credere cioè, che quei versi dell' Aminta fossero una profezia . so non ha scorto ch' erano un racconto della follia amorosa, alla quale il Tasso era già andato soggetto, ha però dichiarato quel profondo filosofo, che apparisce da quello un presentimento nel Tasso di quella mentale calamità, della quale fu poscia la vittima (1).

« In questa pastorale (dice Black) il nostro Poeta, sotto e il nome di Tirsi, rende conto, come noi redremo fra poco, di se stesso, e della sua situazione; ed è una circostauza a meravigiiosa, lo apparire, che anche in quel mattutino pe-

<sup>(</sup>i) Black, Temo I, a pag. 177.

- « riodo (della sua vita) EGLI ABBIA AVUTO UN PRESEN-
- « TIMENTO DI QUELLA MENTAL CALAMITA', DELLA « QUALE DAPPOI EGLI FU LA VITTIMA.

Di fronto a questo verità, che determinano alcuna delle più interessanti circostanze della vita di Torquato, e che, come quella face che rischiara il sentiero ai naviganti, spargono tanta luce sullo stato della sua mente fino dal primi anni suoi, e portano a conocere questa fatalissima causa indiretta dei suoi affanni, e senza la quale il Medico Trattato forse non arrebbe funestato i suoi giorni, sperar roglio che il lettore vorrà accordarmi indulgente perdono, soi bo ho dvuto trattenermi più di quello cho voluto avrei nella dimostrazione appunto di queste verità, le quali non solo da niumo crano state finora ravvisate; ma contro le quali, lo che è ben peggio anora, atsano le oglinioni di somile ri rispettati scrittori, ormai convertite in autorità, che traevano ogni gioruo dopo di loro novelli secuaci.

Come in questo caso poter esser breve nell'esame di siffatte disquisizioni? Come trascurare alcuna di quell'armi, che il fatto, fin qui sfigurato, e il raziocinio offrivano al più diligente, che dovera combatter primo la dottrina, e la fama di così illustri letterati?

Non fu per me necessità il dimostrare coll'esame dei Documenti, che non poteva recarsi in dubbio l'istorico amor del Tasso per la Bendidio, che alcuni pure avevano impugnato? sicchè da questo solo fatto potè dedursene che fino al 1568, e forse mai, il Tasso non aveva amata la Principessa Leonora? il dimostrare in conferma di ciò, quello che fin uni era ignoto. che il Tasso nell' Aminta si disse caldo amatore della medesima Bendidio? il dimostrare l'opinione emessa, che sogno era l'intelligenza data da uomini , per altro degni di qualunque lode . sulla supposta profezia, sicchè potè dedursene ch'egli non avea parlato nell'Aminta delle follie, cui andò soggetto dal 1577 in poi, ma bensì di quelle cui soggiacque per l'amore della Bendidio prima del 1573? Non ho io forse distrutto così un errore (parmi di somma importanza), che ormai da tutti si ripeteva, e che più ancora che la storia di questo Grande Infelice, la storia riguarda dell' umano intelletto? Quali conseguenze non ne Faultavano credendosi quel che, dopo il Menagio e il Scrassi, il Giaconazzi disse francamente e che il Tasso profetizzò a china rissime note (per ventidue ami) i suoi vaneggiamenti, ed i e terribili accessi di questa fiera malinconia che ebbe a patire? E credendosi o medesimo seritore, che e Questo fatto è così e vidente che basta esso solo a provare che i poeti nou sono a profeti solamente delle coso passate?

Era forse indifferente per i fasti della letteratura italiana, che qui dava a ragione suoni il vanto, che a noi le lettere debhono la cnna; che la poesia è privilegio di questo cielo beato, a noi l'udiani far si polesse accusa che ci era mancata l'intelligenza del piò bello ornamento della drammatica secna ? E mentre sul Tehro, e sul Sebeto s'inalzano monumenti a questo primiero Article dei pastorali non meno che degli Epici sublimi concenti, dovea forse attendersi che un colto straniero, ci additase un giorno quale giaceasi fra noi stranamente svissato il vero senso delle parole che velavano nell'Aminta i casi di Torquato ?

Se per non dividere le prote dell'amore del Tasso per la Bendidio, al fatto delle Conclusioni per lei sostenute, fu necessario il riunire le dichiarazioni emesse nell'Aminta, e così al 1568 avvicinare il 1573, per riprendere ora l'interrotta istoria degli avvenimenti del Tasso, al 1568 io ritorno,

Mentre nei descritti vaneggiamenti giovanili si trattenese.

Mentre nei descritti vaneggiamenti giovanili si trattenese
in Ostia sul Po trovavasi, Governatore pel Duca Guglielmo
di Mantova (1), accorsovi in fretta, tanto lo afflisse il dolore
per la perdita di quel buon vecchio, il quale dove soccombere il 4 settembre 1569, che dopo due giorni gli sopravenne una fastidiosa nalattia, dalla quale appena riavutosi,
se ne ritornò tutto dolenie a Ferrara (2).

A ravvivare gli spiriti di Torquato, che da colpo si funesto non per breve spazio giacquero oppressi, giunse opportuna la gita in Francia, che intraprendere gli convenne verso la fine del 1570; e provvedere volendo con brevi ta-

<sup>(1)</sup> Serassi Tom, I a pag, 163.

<sup>(2)</sup> Ivi Tom. I a pag. 166.

vole Testamentarie ai casi di questa fragil vita, lo fece con una Memoria, in cui pregò il suo amico Rondinelli a volersi incaricare delle sue disposizioni, che quasi tutte avevano per oggetto le sue Poesie. Giova molto il riferirla per intiero (1).

Memoria lasciata dal Tasso quando andò in Francia. « Perchè la vita è frale, se piacesse al Signore Iddio « disporre altro di me in questo viaggio di Francia, sia pre-« gato il Sig. Ercole Rondinelli a prendere cura d'alcune mie « cose: e prima in quanto alle mie composizioni, procuri di a raccogliere i miei sonetti amorosi, e i Madrigali, e gli mandi « in luce; gli altri o amorosi, o in altra materia, ch' ho fatti α per servigio d'alcun amico, desidero che restiuo sepolti con « esso meco, fuorchè quel solo; OR CHE L'AURA MIA DOLCE a ALTROVE SPIRA. L'Orazione ch' io feci in Ferrara nel prin-« cipio dell' Accademia , avrei caro che fosse veduta , e si-« milmente quattro libri del Poema Eroico: del Gottifredo i « sei ultimi canti, e de' due primi quelle Stanze, che sa-« ranno giudicate men ree; si veramente che tutte queste « cose sieno riviste . e considerate prima dal Sig. Scipione « Gonzaga, dal Sig. Domenico Veniero, e dal Sig. Batista « Guarino, i quali per l'amicizia e servitù, ch'io ho con « loro, mi persuado, che non ricuseranno questo fastidio.

e Sappiano però, che mis intenzione sarebbe, che tronmen buone, o soperchie giudicasero. Ma nell'aggiungere,
o nel mutare andassero più ritenuti, non potendosì questo Poema vedere se non imperfetto. Dell'atte mie composizioni s'al suddetto Sig. Rondinello, ed a 'prefati Signori
alcuna ne paresse non indepan d'esser votatto, fia loro
ilibero l'arbitrio di disporne. Le mie robe che sono in pegno
persos Abram ... per venicinque Lire, e sette pezzi di
e razzi, che sono in pegno per tredici seudi appresso il Sig.
Asranio, e quelle che sono in questa casa, desidero che si
e rendano, e del sopravanzo del denari se ne faccia uno epic taffio a mio padre, il cui corpo è in S. Polo, e l'epitalfio sarà l'infracritio. E se in alcuna cosa nascose qual-

<sup>(1)</sup> Serasal Tomo I a pag. 171.

- che impedimento, ricorra il Sig. Ercole al favore dell'Ec cellentissima Madama Leonora, la qual confido, che per
- « cellentissima Madama Leonora, la qual confido, che pe « amor mio gliene sarà liberale ».
  - « lo Torquato Tasso scrissi. Ferrara 1573 » (1).

E per chi è fatto il sonetto che il solo raccomanda il Tasso che si stampi (2), e che incomincia

Or che l' aura mia dolce altrove spira?

Per Laura Peperara.

Ecco l'intitolazione che appone a quel sonetto il Sig. Professor Rosini, il quale lo produce nella prima parte delle Rime, che contiene le amorose. Ivi a pag. 62, segnato di N. 114.

- « Per la Sig. Laura Peperara che va in Villa. »
- E l'istesso Sig. Rosini dopo aver nel Saggio a pag. 12 riferito per intero questo sonetto, così aggiunge:
- « Questa è veramente la donna che il Tasso amò la prima « e caldamente, e che tante volte chiama sua; che dall'anno
- « ventesimo (nel 1564) occupò il suo cuore, sembra, per tutta « la vita; e la cui fiamma, se parve per qualche tempo che
- « s'intiepidisse, come si ha da un sonetto del Guarino, prese
- però nuove forze nell' occasione delle sue disgrazie, s

Questa è la donna per cui ci assicura il sig. Rosini, che compose il Tasso nel 1579 un sonetto, in cui regna tanta passione [3], e ciò quando meno il dovera, perchè non più libera, ed è per lei che secondo l' istesso sig. Professore, compose il Tasso oltre la Corona, rentinove Madrigali, rentisette Sonetti, due Sestine, e per fino (così gli pare) la famosa Canzone:

Amor tu vedi, e non n'hai duolo o sdegno (4). Il sonetto dunque che IL SOLO raccomanda il Tasso che si stampi (indicandolo col primo verso) (5), è scritto sicuramente

- (1) È chiaro che deve leggersi 1570, e non 1573; e il Scrassi lo prova nelle nole 1, e 3 alie pag. 171, e 172. Omello per brevità di riportare l'Iscrizione da apporsi sulla tomba dei padre.
- (2) Non ostante che il Tasso io dica fatto per scrvigio d'alcun amico, nessuno ha posto in dubbio che questo sonetio non sia scribe per Donna amala da lui; el 1 Tasso unedesimo comentandolo nei 1392 neil' Ediz. del Marchetti, Tomo I a pag. 266, scrive neil' Argomento: « Dice (# Porda) che la sua Donna ec.»
  - (3) Saggio sugii Amori di T. Tasso. Ivi a pag. 15.
  - (4) Ivi a pag. 10, e 11.
  - (5) Black nell'Appendice al Tomo I, a pag. 357, ha dedicato a

per donna ch' egli amava nel momento ch'egli dettò la riferita memoria (nel 1570) in occasione di partire per la Francia, giacché, con un'unica eccezione, di questo solo amore vaole che con le stampe si eterni la memoria. Come dublitarne, se di Laura si rammenta nell'istante d'abbandonar quella Ferrara, dore da cinque anni vedera stabilmente sereno il volto di fortuna; ove sorente intuonando i canti del Goffredo, sentiva nell'animo suo che forse Italia per lui non avrebbe invidiata alla Grecia l'Illado (1)? Mac che ilon nell'atto di abbandonar Ferrara? nell'atto che i vari perigli di un lungo riaggio (2) gli offrivano alla mente il rischi non lontano di perder la vita?

E dopo avere il Tasso esternato in tal guisa il suo affetto per Luara Peperara; dopo avere espressi i mezzi che gil vaole che si usino perchè viva ne resti la rimembranza, dice al fedel Rondinelli, che se mai naccessero degli impedimenti a porgli in esceuzione, ricerchi egli il favore dell'Eccellentisima madama Leonora, che per suo amore glie ne sarà ilberale: a E se in alcuna cosa nacesse qualche impedimento, rie corra il Sig. Ercole al favor dell'Eccellentissima Madama a Leonora, la qual confido, che per amor mio glie ne sarà lie herale. » Torquato dunque pregava Leonora di porre in uso il suo favore, perchè l'amor suo per Loura non andasse ricoperto d'oblio, se mai avesse egli dovuto perire in questo viaggio di Francia.

Ecco una nosella assoluta riprora, che il Tasso nè amò giammai, nè giammai fu riamato dalla Principessa Leonora. Se lo fosse stato (riprierò quel che ho scritto parlando della Bendidio) arrebbe egli insultato a questo segno l'amore, l'orgogito, e l'ambizione della Principessa?

Ma si riferisca il Sonetto medesimo, e le parole del Tasso cresceranno fede alle mie asserzioni (3).

questo Sonetto l'intero Articolo XI. Egli vi dice: « Il soggetto è una « gentiidonna che va in campagna, il cui nome è Laura. »

(1) Nescio quid majus nascitur Iliade. Così all'udire i primi canti detla Gerusalemme intuonò il Bolognelli. Vedasi il Serassi. T. I, a pag. 129. (2) Così allora si vatulava il recarsi in Francia.

(3) Io pubblico questo Sonetto quale si legge nella prima Edizione faita da Aido in Venezia nel 1381, e così in tutte le attre da me vedute, fino all'Edizione dei Marchetti. Brescia 1592.

- « Or che l'aura mia dolce altrove spira
  - « Fra selve e campi: ahi ben di ferro ha l' core,
  - « Chi qui solingo vive, ove d'orrore « È cieca valle, di miseria e d'ira.
- « OUI NESSUN RAGGIO OR DI BELTA' SI MIBA:
  - QUI NESSUN RAGGIO OR DI BELTA SI MIR
    - α Rustico è fatto, e co' bifolchi Amore
    - a Pasce gli armenti, e 'n sull' estivo ardore
  - « Or tratta il rastro, ed or la falce aggira.
- « O fortunata selva, o liete piagge,
  - « Ove le fere, ove le piante e i sassi
- « Appreso han di valor senso, e costume! « Or, che far non potea quel dolce lume.
  - « Se fa d'ond'egli parte, ov'egli stassi,
    - « Civili i boschi, e le Città selvagge?

Torquato dunque vi chiama la Peperara « La sua dolce Lavara » [giacchè scrive L'Aura coll' artificio istesso usato dal Petrara]; vi dice che ha ben di ferro il core, chi vive solingo in Ferrara, mentre Laura è fra selve e campi; c che Ferrara, ove rimanera Leonora, al partire di Laura

d'orrore

« È cieca valle , di miseria e d'ira.

a E cieca catte, di miseria e d'ira.

Gentil complimento alla Principessa Leonora, se egli già
l'avesse amata, e ne fosse stato riamato! Ma non basta: dicu
che partita Laura non resta in Ferrara (ove, giova il ripeterlo. Leonora riimanea) nessum ragaio di beltà:

« Qui nessun raggio or di beltà si mira.

Queste espressioni no offendevano certo la Principessa, se il Tasso cer al Tasso forse stato amante di lei, e da lei corrisposto, si crederà mai che egli avesse potuto inrocare la sua protezione, o unde si facessero pubbliche colla stampa queste ingiurie, delle quali, in tal caso, non si potevano unire contro essa le più villane? Se a fronte di ciò si possa sostenere che fino a quest'epoca egli avesse giammai mossa parola d'amore, o che dopo avesse potuto osarlo, e Leonora soffrirlo, io me ne appello al Tribunsle del buon senso.

Capponi, Saggio nel Tasso. Tomo I.

E scriver si deve per dimostrar che questi amori sono favola?

E a sempre più dimostrarla tale si prenda ad esame un'asserione del Serassi, da cui si vede su quali fondamenti questa favola in ogni tempo si è stabilita, facendosi sostegno anche degli errori di coloro, che la combatterono.

È poro a vanti quest'epora che il Serassi strive (1): a noro e La Partenza, rella Principessa d'Urbino si Diede IL Tasso e a Contreggiable con maggiore sassipitetta. Madava Leddona, e con la quale, come di sopra si disse, avea già contratta e particolare servità. E dove il Serassia pil indizi almeno, non dirò le prove, di quanto asseriace? Espure se merta lode un istorico per profonde riflessioni, o per sagge congetture, gli è però assolutamente negato di asserire dei fatti, che non abbiano fondamento almeno negli scritti altrui, se non vuole, che per fole si tengano, e a lui si dia taccia di romanzione.

È un fatto che non può mettersi in dubbio, perchè asserito da tutti gl' Istorici Ferraresi, che la Principessa Luerezia non parti di Ferrara per recarsi ad Urbino se non il primo Gennaio 1571; ed é pure un fatto che il Tasso parti di Ferrara per Francia il 19 di quell'anno in compagnia del Cardinal Luigi d'Este. Narrano il primo il Bellini « Delle Monete di Ferrara » a pag. 222. - Il Faustini « Agginnta all' Istorie Ferraresi » Lib. II a pag. 56. - Il Muratori nell'Antichità Estensi, Tom. II, Parte II, a pag. 415. Napoli 1776; e Antonio Isinardi Ferrarese nel suo MS. delle cose di Ferrara. E stabilisce questa partenza della Principessa, e quella del Tasso l'istorico Frizzi nelle sue Memorie per la Storia di Ferrara ec. Tomo IV, pag. 373: a... indi parti (il Duca « d'Urbino) ai 13 di Febbraio (1570) senza condur seco la sposa ». E a pag. 376, così scrive: « Si liberarono da tanti pericoli « (dei terremoti) la Principessa Lucrezia, la quale al primo « di Gennajo del 1571, fu condotta al marito in Urbino, e Luigi « il Cardinale, che ai 19 andò in Francia a visitare i snoi be-« nefizj ecclesiastici, prendendo seco tra i Gentiluomini di

<sup>(1)</sup> Serassi Tomo I. a pag. 169.

« Corte il Tasso, il quale dal Re e da quella Corte ricevette « i più segnalati opori.

Se duaque la Principessa Lucrezia parti di Ferrara per Urbino il primo Gennajo 1571, e il Tasso ne parti 11 9 di quel mese per Francia, chi non rede la stranezza d'immaginare che il Tasso in questi 18 giorni che rinanera in Ferrara, penasse a corteggiare Madama Leonora, la quale non ignorava che fino allora le cure di lui alla Sorella crano state rivolte; e si lusingasse d'ottenerne affetto, motto più dopo il consiglio a lei richiesto, e da lei dato, sull'amore per la Beadidio; motto più dopo le pubbliche Conclusioni sostenette per quella, che ne furono piena conferma; e motto più, si noti, dopo aver forse in quei giorni stessi, o certamente peoca vanti, colla riferita sua Memoria, fatto a lei noto il suo amore per la Peperara, afidiandole, potrebbe dirsi con frase pootica, le chiavi di quello, col raccomandarle il Sonetto che di tanto affetto per Lanra era pegno.

Questa asserzione dunque del Sensasl per cui vanno lieti i sostenitori dell'amore del Tasso per Leonora, non solo non può meritar fede, perché monca d'opti ombra di prova, la quale dia a dio anche una loutanissima apparenza di vero, ma è priva d'ogni probabilità. Ed ecco come anche coloro che dichiararono asser menzogan e favola l'amor del Tasso per la Principessa, vennero talvolta involontariamente ad accreditario. Tanta è la forza d'un opinione, benché erronauente stabilità, che può in qualche istante far piegare a quella gli animi pur di coloro che ne rionosòbero la fatisità.

Ma si segna il Tasso a Parigi, ove questo famigerato Cautore degli eroi francesi, che pugnarono per liberare il sepolcro di Cristo, fu cortesemente accolto da Carlo IX, cui d'alcun sorriso avean pure degnato le Muse.

Facilmente può dunque ritenersi la sentenza, che Torquato fosse da quel Re onorato di doni, e che Caterius de Medici, in cui la protezione dei Letterati era avito istinto, o suo genio, all'udire sotto cielo straniero gli accenti nativi (inesprimbile incanto), e all'udirgli sul laboro giovenilo del più famoso Poeta d'Italia, celebrante nell'antiche giorie i fasti di quelli che fatti erano ormai suoi concittadini, e sua potenza, volgesse al Tasso lo sguardo della regia alterezza spogliato, e gli desse gradito pegno d'affetto nel ricordo delle sue forme dal cinquantesa anno rispettate, e da pittrice industre mano ritratte (1).

Torquato istesso troncò il corso a questi favori, chiedendo, come sembra, licenza al Cardinale di tornarsene in Italia, che accordata gli venne coll'offerta di rimandarlo in breve col Manzuli suo segretario, servito e spesato (2). È parso al Serassi (3) che il Tasso in una Lettera al Marchese Buoncompagni scritta nove anni dopo (nel 17 Maggio 1580 (5)) abbia attribuita la sua partenza all'esser dispiaciuto al Cardinale, perchè troppo liberamente egli si fosse espresso intorno agli affari degli Ugonotti. Scrive il Tasso: « Ma non « l' avendo fatto (di farlo partecipe dei Sagramenti), che posso a credere io altro, se non che il Cardinale non mi voglia cat-« tolico? o per isdegno, che in Francia io volessi far maggior « professione di cattolico di quel che ad alcuni suoi Ministri « paresse ch'io facessi ec. » Ed io crederò che quest'imprudeuza, se ebbe luogo, rendesse il Cardinale meno difficile ad accordargli il suo congedo: ma il Tasso nella riferita lettera non dà neppure un cenno che questo fosse un motivo onde il Cardinale gli facesse apparire in Francia il suo disgusto, e d'altronde scrivendo circa il 1580 alla Duchessa d'Urbino (5). le assicura che il motivo de' suoi dissapori col Cardinale incominciò prima della sua partenza da Ferrara per Francia, ed esclude così che lo potessero essere le opinioni da lui esternate in Francia (e così molti mesi dopo) circa gli Ugonotti, « E se V. A. si fosse ritrovata in Ferrara quando me « n' andai in Francia con Monsig. Illustriss., la mia partita « non sarebbe stata il fine di quella servitù, ma la conser-« azione, o l'accrescimento piuttosto. Perché o la sua auto-

(1) Torquato istesso lo cantó nel Soneito

Nei tuo petto real da voci sparte intitolato da lui stesso « Alia Reina di Francia ». Vedast l'Appendice. (2) Serassi Tom. 1 a pag. 182.

(3) Ivi pag. 181.

(4) Tomo V. Lell. XV. a pag. 33.

(5) Letter. Tom. IV, Lett. 86 a pag. 202.

 rità poleva far che non ci nascesse difficultà, o la sua pruα denza superar tutte quelle, che ci nascevano. N

è dappoi-« ch'io lasciai quel servizio, V. A. abbandon

ò la mia pro-« tezione ec. »

Se dunque questi dissapori col Cardinale nacquero prima della sua partenza a OUANDO EGLI ANDO' IN FRAN-CIA e e la Principessa Lucrezia poteva, se fosse stata in Ferrara, far si o che non nascessero difficoltà, o nate superarle; dunque furono queste difficoltà, che, fatte poi maggiori quando era in Francia (e non già lo zelo dimostrato contro gli Ugonotti, come scrive il Serassi), trassero il Tasso a disgustarsi col Cardinale, e a chiedergli il suo congedo. E poiché il Tasso si lagnò da quell'epoca in poi dell'avarizia di quel Cardinale, da tutti lodato per generoso e pieno di magnificenza, come confessa il Serassi in quella circostanza (1), e concept contro di lui straordinaria avversione, sembra a me, che queste difficoltà del l'asso nate quand'era per partire per Francia, dovessero avere origine dagli stipendi, che forse alla sua non tranquilla immaginazione sembrarono scarsi (2). E che pur troppo in questo errore Torquato fosse spinto dal fatale suo umor melanconico facile è il persuadersene, rammentandosi che già prima del 1573 in altre follie era caduto. E ne avremo in breve riprova, dovendo toccar con mano, che questo sogno degli scarsi stipendi gli fece nascere il pensiero d'abbandonare il Duca Alfonso.

<sup>(1)</sup> Serassi Tomo I a pag. 181. Egli è certo ec.

<sup>(2)</sup> Vedansi le testimonianze dei Muratori, dei Frizzi, e dell'Ughi sulle generosità e sulla magnificenza dei Cardinai da Este, da me riferile in questo Scriito a pag. 12.

<sup>(3)</sup> Serassi Tomo I a pag. 183.

Si : se Torquato amata avesse Lonora, corso sarebbe, rapido come il pensiero, a rivodere la sospirata ausica [1]; ma poiche altri sentimenti per lei nou nutriva che di grattitudine a tauti benefici, e d'amicizia, quale a lui convenivasi, ferruatosi in Roma per più di tre mesi, e partitione nell'A-prile, si condusse per alcuni giorni a Pesaro, e non si restitula a Ferrara se non ai primi del Maggio 1572 [2]).

Dopo l'assenza di più d'un anno da Leonora, il trattenersi il Tasso altri quattro mesi in volontari divagamenti, parmi che sia una piena dimostrazione, so d'uopo ve ne fosse, dell'assoluta insusistenza dell'immaginato amor suo con quella Principessa.

Beu da questo primo Islante in cui Alfonso con benigni modi (3) accolse il Tasso alla sua Corte, meritossi il titolo di magunatimo, onde il Poeta l'onorò nella dedica della Gerusalemme. Ricevutolo al suo servizio (4), lo ammesse subito tra i suoi genitiuomini, con lo sitpendio di Liro Marchesane 58 e soldi 10 il mese (che equivalgono a scudi romani 20 e 58) e così di sculi romani 247 l'anno circa, Sipendio a quei tempi riputato signorite (come osserva la Ch. Canonici (5)), e volle

(1) Come Torqualo non si curò nel 1572 di riveder Leonora dopo Pascuza di più di un anno, così ho dimostrato in questo a pag. 14, e 15, che nel 1566 Torquato non si curò di rimanere presso di lei, benchè nel primi momenti dei supposto Amore, ma se ne alionianò volontariamente per più mesi.

(2) Tutto ció si ha dai Serassi. Tom. I a pag. 183, e seg.
(3) Lo dice il Tasso sotto la persona di Tirsi nell'Aminta. At. I, Sc. II:

Era su l'usclo
Quasi per guardia delle cose belle,
Uom d'aspetto magnanimo e robusto;
Di cui per quanio intest in dubbio stasst
S' Egg.' sia miglior Duce o Cavaliero;
Che Cox FRONTE BENIGNA instéme e grare,
Con regal cortesta, invitó dentro,

Ei grande, e 'n pregio, me negletto, e basso. (4) Yedasi nella Nota che segue quanto ne dice la Ch. Canoulci. (8) Serasis Tomo I a pag, 184. e II Dura Alfonso, olire all'esseral « complacitud of freevere tanto lielamente II Tasso al suo servizio, « volie di più che gli si facesse correre l'assegnamento dai primo di « Gennajo di quell'amo 1372, banché non tosse artivato a Ferrara di più che gli si facesse correre dal primo Gennajo di quell'anno, benchè non fosse arrivato a Ferrara che ai primi di Maggio; e seco volle comune la mensa, e il ricetto nel Ducale Palazzo, favori non conceduti dallo splendido Alfonso I al divino Ariosto: Odasi il Tasso nel discorso al Gonzaga: a ..... egli mi fe degno dell' onor della mensa, e dell' ina trinsichezza del conversare, nè da lui mi fu mai negata graa zia alcuna che io gli richiedessi; ed egli ultimamente, nel « principio delle mie persecuzioni mi mostrava affetto, non

« di padrone ma di padre, e di fratello; affetto, che rade « volte negli animi dei grandi suole aver luogo, a

« Fu dunque, dice il Scrassi (1), ammesso al servizio

« che al primi di maggio; e ciò si vede da' pubblici libri di Bolicita. « ossia degli stipondiati, che si conservano nell' Archivio Camerale del « Serenissimo Signor Duca di Modena, ove in quello del detto anno « 1572. alia pag. 189. si legge come segue : Sig. Torquato Tasso con « provvisione di lire cinquantotto e soidi dieci Marchesane il mese, « principlando il suo servire addi primo Gennaro dell'anno presente: « di commissione degli Iliustr : SS. Ducali Faltori Generali. Il Ch. Sig. « Cav. Tiraboschi, che mi ha favorilo gentilmente di questa notizia, « mi assicura , che la somma di lire Cinquantotto Marchesane e soldi

« dieci, equivaleva allora a quindici scudi d'oro in oro, »

E così la chiarissima Canonici - Della prigione di Torqualo Tasso Roma 1827 - Ivi a pag. 9 c 10 - « . . . . cnirato in Corte nel pria-« cipio di Maggio di quello stesso anno, si vide fregiato del titolo di « gentiluomo , ed arricchito del mensile stipendio di lire 58, c soldi « 10. marchesane - E aggiunge qui la presente Nota. - In un libro « di bolicita, che si conserva fra'mss. della Biblioteca Ducale di Mo-« dena, Irovasi all'anno 1572 a carle 189. « Signor Torquato Tasso « con provvisione di L. 58 e soldi 10, marchesane il mese, princi-« cipiando il sno servire dail' anno presente; » colla siessa provvisio-« ne si trova allibrato e pagato ne seguenti anni, in tutti i libri di « bollette tuttavia esistenti fino al 1579., dopo la guale epoca non « si trova più il nome di lui. Queste notizie lo debbo alla gentilezza « dell'egregio giovane Sig. Cesare Salvani che si degnò raccoglierio « dall'archivio ducale di Modena: Miscellanec del Codice segnato i « H. 3. La Lira Marchesana dal 1562 lino al 1579, si valutò bajocchi « Romant 35. 2. (Bellini Tavola delle valute p. 208) ossiano Lir. « Italiane 1. 88. 2. In conseguenza II mensile stipendio di Lir. 58. 10. « marchesane, corrispondeva a scudi 20 e 58 Romani, o Lirc italia je « 110. 36. 3: STIPENDIO A QUE' TEMPI RIPUTATO SIGNOBILE. (1) Tomo I pag. 184.

« del Duca con molti comodi, e con onoratissime condizioni,

« una delle quali fu l'essere esentato da qualunque obbligo, « perchè potesse attendero riposatamente ai suoi studi, e a dar

perene potesse attendero riposatamente ai suoi studi, e a da
 compimento al suo celebre Poema.

E il Tasso così lo rammenta a Scipion Gonzaga nel 1586, scrivendogli da Mantova: « Sappia dunque che la soddisfazio « ne, che io ebbi altre volte in Corte, cra l'ozio letterato, e « la quiete degli studi, SENZA OBBLIGO ALCUNO, E SENZA « ALCUNA FATICA (1). «

Ecco quale Alfouso si mostrò col Tasso nel 1572, appena questi, interredente la Duchessa d'Urbino, e come può supporsi anche Madama Leonora [2], gli chiese di passare al uo servizio.

e Era, dice il Serassi (3), lietissimo di questa nuora servitiq vedendosi onorato, e accarezzato dal Duca assaj riù c che creduto non arvebbe. E ben si può dire, che altora ci vominciasse a gustare qualche felicità, dopo uua serie così e continuata di male venture, alle quali s'era trovato soggretto insieme col padre, cosirche in quella bellissimo dilava, con cui dedica a quest'ottimo Priucipe il suo Poenat, ei poèt dire giustamente

> Tu magnatimo Alfonso, il qual rilogli Al furor di fortuna, e guidi in porto Me peregrino errante e fra gli scogli E fra l'onde agitato e quasi absorto; Queste mie carte in lieta fronie accogli Che quasi in voto a te sacrate l' porto, Forse un di fia che la presaga penna Osi scriver di te quel che or n'accenna.

(1) Lett. Tomo II Lett. 638, a pag. 282.

(2) Serisse il Tasso poco dopo il 1380 alia Duchessa d'Irbino, dichiarandosa i sei di civ piritepianneli entual, dierondose. Nel sippol civi o i lasciai quel servizio (del Cardinal Extense) V. A. abbandonò ia mia prodezione: in fin principiolissima cazione, che Verensisimo Sig. i Duca mi raccogliess-nello sua Corte con molli comodi, e con mollo e speranze, in cuisa che i comodi di Ecvan parree maggiori i espe-(a rame, cie speranze i comodi s. Leti. Tom. IV, Lett. 86 a pag. 202. (3) Tom. 1 a pag. 185. Ma qui nasco una riflessione: che Alfonso accogliesse il Tasso fra i suoi più cari coi modi i più gentili e liberali, node al potenti è dato di onorar se stessi facendo plauso alla virtà, nesuno sarà che lo neghi; e che, grato il Tasso dopo avene nell' Aminta celebrato il cortese ricerimento e i comodi e le condizioni, e quel che più vince gli animi non servili, le dimostrazioni d' affetto, ristringesse ogni lode dell' Estense nel chiamarlo, qual cra, magnanimo, e a lui consagrasse il suo Poena, e s'augurasse di cantarno le future imprese, ognun l'intende. Ma che il Tasso potesse dirgli, che col ri-ceverlo presso di sè, lo ritogliera al furor di fortuna, e ch'egil lo guidava in porto peregrino errante, e agitato fra l'onde e gli scogli, o quasi absorto; lo credo che nessuno che voglia accordare lo stato delle circostanze del Tasso con questi versi, nessuno, i corcelo, potrà conveniree.

Pare a me che il Serassi, nell'espressioni che poco avanti bo riferite, abbia non già adattati i versi di questa ottava alla situazione in cui trovavasi il Tasso, ma la di lui situazione ai versi, e così piegato il fatto alle parole, ponendosi inoltre in una pienissima contradizione con quanto egli stesso aveva narrato dell'accoglienza fatta dal Cardinale al Tasso, e del trattamento ad esso accordato. Poteva più dirsi Torquato peregrino errante, e quasi absorto fra l'onde e gli scogli, fin d'allora che Guidnbaldo Duca d'Urbino, dopo avere accolto nel 1557 in Pesaro Bernardo sno padre, e offertogli piacevole abitazione, e quant'altro gli era necessario, lni pure, quel generoso, sotto la sua protezione riceve? (1) E vivendo sotto la protezione dell' Ecc. Sia. Duca d' Urbino (come il Tasso vantandosi di guesta scriveva nel 28 Febbraio 1564 a Monsignor di Narni (2) ), non gli intitolò infatti nel 1563 la Gernsalemme, di cui non ginnse che al primo canto, e dedicandogli questo Poema, non gli disse forse che la Quercia (Insegna dei Duchi della Rovere) era schermo ai suoi fati (3)?

<sup>(</sup>i) Vedasi in questo Scritto a pag. 11.

<sup>(2)</sup> Lett. Tom. V, Lett. 32, a pag. 32. E cost II Serassi Tom. I, a pag. 127.

<sup>(3)</sup> Dell'Opere di Torquato Tasso. Venezia 1573. Tomo I, pag. 320 .
Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I.

Ilor mentre quasi novo augel, ch'apprenda Formar le note, e gir volando a stuolo Fo di me prova, onde securo io prenda Di te cantando, poi solingo volo; Sovra me la gran Quercia i rami estenda Che questo schermo incontra i fati ho solo. Così sua sorza le sue lodi stesse

In sè riserbi eternamente impresse. Se dunque il Duca Guidubaldo splendido protettore de'letterati, era schermo contro i fati del Tasso; se il Tasso si vantava d'essere sotto la sna protezione, e in molte altre occasioni lo ripetè, non era più dunque fin d'allora peregrino errante assorto fra l'onde minacciose. E quando il Tasso dopo la dedica del Rinaldo al Cardinal Luigi d'Este, fu nel 1565 da lui annoverato fra i suoi Gentiluomi, ed esentato da ogni obbligo (1), e provvisto d'alloggiamento, e di tavola nel modo ch' ei gli richiese, e che solo, (dice il Serassi) ai famigliari più nobili e più confidenti soleva accordarsi (2); quando il Cardinale dono avergli concessa sempre intera libertà di recarsi nel tempo del suo servizio, ove più gli piaceva, e di far ciò che gli aggradiva (quanto ho narrato fin qui lo mostra), e per dargli maggior segno di stima, e di onore, seco lo condusse in Francia nella sua ambasceria a Carlo IX; Quando questo sovrano lo colmava di carezze, d'onori, e di grazie (3), e « ad imitazione del Sovrano anche i « nobili, e i letterati della Corte facevano a gara nell'accarez-« zarlo, e nel favorirlo, usandogli tutte quelle dimostrazioni di « stima e di amorevolezza che si convenivano a tanta virtù (4) »; era il Tasso in quel momento errante peregrino, quasi absorto fra l'onde e gli scogli? Come dunque il Tasso sotto lo splendido patrocinio del Cardinale, che lo amava e lo onorava, poteva dirsi pellegrino e naufrago in mezzo ai flutti? I fatti sono trop-

po palesi, e troppo chiari, perché altri, almeno così mi

<sup>(1)</sup> Vedast in questo Scritto a pag. 14.

<sup>(2)</sup> Serassi Tom. I, a pag. 153.

<sup>(3)</sup> Ivi Tom. I, a pag. 175.

<sup>(4)</sup> Ivi Tom. 1, a pag. 176.

sembra, non debba aceorgersi dell'assoluta contradizione tra i versi di questa bellissima ottava, e la vera situazione del Tasso. Questi versi dunque, nei quali il Tasso scrive ad Alfonso, ch' eali lo ritoglie al furor di fortuna, e lo quida in porto peregrino errante, e quasi absorto fra l'onde e gli scogli, non possono assolutamente adattarsi alla situazione nella quale da quindici anni ormai decorsi egli trovavasi, e così non a quella, in eui viveva da che il Duca Guidubaldo lo ricevè sotto la sua protezione: e molto meno a quella in eni da cinque anni posava sotto il patrocinio del Cardinale Luigi d'Este, fino a che da lui in Francia si divise. Ed essendo che d'altronde è necessario elle questi versi abbiano un oggetto a eni si riferiscano, un'allusione in somma, e un'allusione vicina, così essendosi Torquato appunto in quel momento distaccato dal Cardinale, di eui era allora disgustato, e di eni aveva allora abbandonato il servizio; è forza il riconoscere che il Tasso in quei versi volle fare allusione alla situazione, in cui allora si ritrovava; e scrisse perciò quell'ottava contro il Cardinale (1). Infatti se il Tasso dice, che Alfonso coll'aceoglierlo sotto la sua protezione lo toglieva in quel momento alla situazione, e ai mali di un naufrago, ch'egli così al vivo descrive, bisogna, elle gnesta fosse presente, e non poteva fare il Tasso allusione ad una situazione passata, e molto meno alle circostanze, nelle quali si era ritrovato quindici anni avanti.

E questa aversione del Tasso concepita allora contro il Cardinale, è mirabilmente confermata in quel momento dal fatto, perché mentre di tutti i personaggi della Corte d'Alfonso lascio nonrata memoria nell' Aminta (se se ne ecceltui lo Sperone, eliveji volle mordere sotto la persona di Mopso), non v'è che il cardinale d'Este che il Tasso abbandonasse ad un oscuro silenzio. E poiche Torquato non poté immaginare in quella splendida ottava una tale allusione, senza esser disgustatissimo del Cardinale, egli de aquel momento che spieço.

<sup>(4)</sup> Il Serassi Infalli riferisce a quest'epoca l'Otlava Indirizzata dat Tasso at Ibora Alfonso, Tom. 1, a pag. 183 g. e. Era il Tasso l'est estissimo ec. » Ne polé essere d'erresamente, perché il Tasso non peteva Indirizzare il suo Poema ad Alfonso, prima d'aver abbandonalo il servizio del Cardinale.

contro di lui la più decisa contrarietà, come frequenti potrò addurne le prove.

Né ció vuolsi ascrivere ad ingratitudine del Tasso, ma al folle suo umor malinconico, che ad agitarlo aveva, come ho detto, incominciato da qualche tempo, e questa fu una delle sue forti fissazioni.

Desideros sempre più il Duca Alfonso di mostrare al Tasso il proprio gradimento, e la stima che facea della sua profonda dottriua, non contento delle prove d'affetto dategli nel 1372, vacata in Ferrara la Cattedra di Geometria e della Sièra, che non obbligava a leggere se non che nei giorai festivi, a lui la conferi nel Gennajo 1873 con l'emolumento di Lire ceuto cinquata Marchesane, che fanno poco più di Scudi cinquantadue Romani; sicchè nel 1873 l'annuo stipendio di Torrutato aseendeva a Scudi Romani 299 (serassi T. I. a. p. 1911).

Non poteva il Tasso restare indifferente a sì costanti dimontrazioni di considerazione e d'attaccamento; quiuli ni ei lellissimi versi dell'Aminta, da me riferiti a pagine 47, 48, e 49 di questo scritto, rese testiuonianza, che durerà quauto quell'immortal Pastorale, del generoso accogilimento, esente da oggi servile incarico, da Alfonso ricevuto, e del suo viver felice sotto quel Principe che tanto lo amara.

O sia che l'Aminta si recitasse nella primavera del 1573, come dice il Serassi, asserendolo senza addurne alcuua prova (1), e addotte l'avrebbe se avesse potuto fario; o sia che questa recita non avesse luogo, come io credo, per vari riscontri da me fatti, e che not e qui il luogo di produrre, può immaginarsi senza tema di cadere in inganno, che ella fosse (e forse replicatamente) letta nell'erudia Corte d'Afonso, e che date ne fossero al Tasso altissime ben meritate lodi.

Alla fama di questa celebre Pastorale, è pur credibile, come dice il Serassi, che la Principessa d'Urbino venisse in gran desiderio di veder questa l'avola, e di sentirla dalla bocca istessa dell'Autore, e che perciò lo facesse graziosamente invitare a Pesaro, ove egli giunse sul principio dell'Estate di detto Anno 1373 (2), e dove egli si trattenne, pare secondo

<sup>(1)</sup> Serassi Tomo I. a pag. 194.

<sup>(2)</sup> Tulto ciò si ha dai Serassi a pag. 200, net primo Tomo.

quel che ne dice il Serassi, circa tre mesi, giacché sì trovava colà anche il 3 di Settembre 1573, nè, scrivendo a Madama Leonora, dava cenno del suo ritorno.

Amorevolmente accolto dal vecchio Duca Gnidubaldo, e del Principe Francesco, ei lo fu maggiormente dalla Principessa Lucrezia, a cui, da che fu ricevulo al servizio del Cardinal d'Este, fatta aveva assidna corte, fino a che nel Gennajo 1571, colmandolo di doni, essa si parti di Ferrara ner recarsi ad ll'bino.

Le tente rime sparse di souve affetto, a lei indiritzate, e le altire prove, che dall'altre opere di Torquato emergono, e che io in segnito potrò avvalorare con nuovi documenti, non lascian diubbio che il Tasso disse il vero, quando crisse a lei stessa di prigione nel 1381 (d), come sembra « la sua grazia si fece incontro alla mia servità, e mi dicèq quel-l'ardire, ch'io non avrei preso da me stesso, e d'accarez-a zandomi più di tutti i nuovi, e non ma-no d'alcun altro antico servidore, edi mi fu mai data repulsa nell'entrare, « o nel supplicare; anzi non mi si mostrò non men facile a cella conoession delle grazie, che nell'a dienza. » E sogginnes poco dopo: « Segul poi il tempo delle sue nozzo, a anzi fu nella medessima occasione, nella quade, P. P.RCIIE « 10 GLI ERA MOLTO CARO, ricevei molti favori, e qual-che dono.»

« che dono. »

Quindi a ragione dice il Serassi, che nella villeggiatura di Casteldurante, ore ella, recandorisi col consorte, seco il condosse, all'uniqui recitar molico totave della Goruslaemme (e non meno, io credo, i bei versi dell'Aminta) e pendeva dalla bocca di questo sovrano poeta, na avrebbe voluto « ch' egli mai si partisse della sua compagnia »; e prosegue: Torquato altres procurava di corrispondere nal'amorvotez- za di Madama in tutti i modi possibili, mostrandole in ogni ricontro l'infinita stima, che facera del suo valore, e cele- brando con elettissimi versi or l'una or l'altra delle subii- mi sue qualità cc. »

Conferma larghissimamente il Ginguenè (a cui rimetto

(t) Lett. Tomo 4. Lett. 86. a pag. 201.

Company Comple

cure di Torquato.

s sì c, che il Tasso Iu felicissimo in quella villeggiatura, ch'ei disse tra la possia e gl' institu conversari sin d'ambile dona na. E da credere che ivi compose le più amese descrizioni del suo poema, E SI FU PER AVVENTURA NEL GIAR-EDINO DI CASTELDURANTE CHE DELINEO' QUELLO E IV ARMIDA (1). a lo son ben lontano dal tener quest' opinione, e dall'applaudire a queste espressioni dello storio Francese, ma certo è, che Torquato amb la Principessa d'Urbino, lo che in quell'est della nostra apparamentemet più corrotta, osavasi affidare anche ai versi e alla stampa; ne pare che Lucrezia seradise l'Omastro de versi, cell'affettuose

il lettore ) quanto il Serassi ha detto, e conclude « Certa cosa

Anche il Giacomazzi va d'accordo col Ginguenè nel descrivere il Tarso ospite appassionato presso la Principessa d'Urbino nei fioriti sentieri del Giardino di Casteldarante (2), Ed io convengo seco, perché al vero non si pnò far resistenza, che il Tasso amasse questa Principessa e non Madama Locanora; ma non posso approvare l'opinione di lui, perchè il fatto vi osta, che questa sua inciniazione svelata, al Duca, lo conducesse nelle prigioni di S. Anna. E qui si rifietta, che e coloro che lo han voluto amante di Loconora, e il Giacomazzi di Lucrezia, non ostante questa immensa discrepanza, e quelli e questo hanno scritto, che la causa della sua prigionia era l'amore per l'una o per l'altra sorella. Esco quale è la forza di un'opinione sia pure stravagante e contradittoria, una volta stabilita.

Ma a dimostrare l'insussistenza dei supposti amori di Torquato con la Principessa Leonora, qual altra prova si desidera maggior di questo sno prolungato genial trattenimento nel campestre ritiro di Casteldurante? Dopo un'assenza di più d'un anno da Ferrara; dopo gli applassi ricevuti, come é da credere, dal suo Mecenate, e da tutti i dotti di Ferrara alla lettura dell'Aminita; dopo quelli dell'istessa Leonora, in mezzo all'ebrezza della gloria, che gli animi trasporta nel

<sup>(1)</sup> Ginguenė, Tomo VII. P. II. Cap. XIV. a pag. 36 e seg. Milano. 1824.

<sup>(2)</sup> Dialoghi. ivi a pag. iii. e seg.

sentimosti più soavi; se Torquato avesse già amata Leonora, como in quest'i siante non avrebbo riscultia in core la poteura tatta dell' antico affetto? E se in quell' istante non avesse potuto opporsà all' invito della Principessa d'Urbino, che lo chiamava lungi da Ferrara, non si sarebbe però trattenuto seco per tre mesi in un ingrato abbandono di Leonora, aprendo il petto a nuovi sospiri. « Quando l'animo è fortemente preso e legato di una donna, non vi suo compensi di spirito, di sellezza, o d'ingegno nell' amore di un'altra. » Anzi

- « . . . . . . . . . . . . . avvezza
- α La mente a contemplar sola costri,
- « Altro non vede; e ció che non è lei,

e Già per antica usanza, odia e disprezsa (1), »
Pertanto mi sia pernesso invocando questa Senteura del
Ch. Sig. Rosini, e questi versi del Solitario d'Arquà, il concludere che il Tasso non potera cascre amande di Leonara;
non potera per lei essere in preda all'atroco veleuo di gelosia (2) mentre egli tranquillamente dedicara i pessieri e gl' istanti (\*re metil!") al tiano oblia Principessa Lucrezia. Ma
tutto è ben poco appo quello che lo son per dire. Non pago di
viver contento lungi da Madama Leonora, volle il Tasso che
ella fosse informata del suo stato, e questo che sarebbe stranissimu contegno con ugni altra donna, non può sembra tale
con la Principessa, dopo che gli esempi della Bendidio e della
Peperara, ci fano certi ch' ella gli permetteva di ricorrere
a lei, como consigliera e depositaria delle frequenti sue amorese follie.

Ecco quanto a Madama Leonora scrisse Torquato nel 3 Settembre 1573.

- « All' Illustriss. ed Eccellentiss. Signora e Padrona Os-« servandiss. Madama Leonora da Este. Non ho scritto all' Ec-
- cellenza Vostra tanti mesi sono piuttosto per difetto di sog getto, che di volontà: perciò ora che mi s'è appresentata una

<sup>(1)</sup> Son parole del Sig. Professore Rosini nel Saggio ivi a pag. 42. Sua pure è la citazione di questi versi, ch'egli però fa precedere alle parole « Quando l' animo ec. »

<sup>(2)</sup> Annunzio qui l'opinione altrui, di cui anderò fra poco ad occuparmi.

e occasione benché picciola di farle riverenza, non ho voluto « lasciarla. Le mando dunque un Sonetto, il quale per questa « volta sarà mio introduttore con l' Eccellenza Vostra, pa-« rendo di ricordarmi ch' io le promisi di mandarle tutto ciò, « che mi venisse fatto di nuovo. Il Sonetto non sarà punto « simile a quei belli, che m' immagino che ora l' E. V. sia « solita di udire molto spesso, ed è così povero d'arte e di « concetti , come jo sono di ventura ; nè in questo mio stato a presente potrebbe venire altro da me. Pur gliel' mando, pa-« rendomi che o buono o cattivo farà quell' effetto, ch' io « desidero. Ma perché non si creda ch' io per adesso sia tanto « vacuo di pensieri, che potessi dare nel petto mio luogo ad « alcuno amore; sappia che non è fatto per alcun mio par-« ticolare (che per avventura sarebbe men reo), ma a re-« quisizion d'un povero amante, il quale essendo stato un « pezzo in collera con la sua donna, ora non potendo più, « bisogna che si renda, e che dimandi mercè. Altro non « m'occorre di dirle, se non che la vennta di Madama sua a sorella si va piuttosto dilungando ch' altrimenti : ed io non a credo che si metterà in viaggio per Ferrara innanzi ai « XVIII di questo; e le bacio umilissimamente le mani. Di « Casteldurante il 3 di Settembre 1573.

Di V. Eccellenza Umiliss, ed Obbligatiss, Servitore Torg, Tasso. Sdegno debil guerrier, campione audace, Che me sott'armi rintuzzate e frali Conduci in campo, ov'è d'eterni strali Armato Amore, e di celeste face : Già si spezza il tuo ferro, e già si sface Tuo gelo al primo ventilar dell'ali: Che fia se il foco attendi, e l'immortali Saette? ah temerario, ah chiedi pace. Grido io mercè, tendo la man che langue, Chino il ginocchio, e porgo ignudo il seno; S'ei pngna vuol, pugni per me pietade. Ella o palma m'acquisti, o morte almeno; Ma s'a colei stilla di pianto cade, Fia vittoria il morir, trionfo il sangue,

Se il Tasso viveva da tre mesi lontano da Leonora, e quasi immemore di lei; se da tre mesi viveva nei beati ozi campestri con la Princioessa Lucrezia : di qual donna se non di Lucrezia potea parlare in questa lettera, e in questo Sonetto, scrivendo a Leonora da Casteldurante, ov' egli dimorava in quel momento? Quando egli le scrive: « Le mando un « Sonetto povero d'arte e di concetti, come io SONO di ventura, « NE IN OUESTO MIO STATO PRESENTE potrebbe ve-« nirne altro da me »; non parla egli visibilmente della sua situazione, e del suo stato in quel momento, in Casteldurante? Ciò posto, quand'egli dice in questa lettera, che il Sonetto non è fatto per alcun suo particolare (solite scuse che ben s'intende quel che accennano), ma a requisizione di un povero amante, che stato un pezzo in collera colla sua donna, non potendo più, bisogna che si renda e chiegga mercè, non parla egli di quel che gli era avvenuto, e di quel che gli avveniva in quel momento in quel soggiorno? Quella sua donna non è colei, a cui da tre mesi faceva la corte in Casteldurante? quella a cui fin da'primi giorni ch'egli giunse in Ferrara « FU TANTO CARO »: della voiontà della quale fu per lungo tempo, come vedremo, l'arbitro; per cui scrisse tante rime del suo affetto testimoni?

E se ciò è, come pare a me fuor di dubbio, non dovrà concludersene sempre più l'insussistenza dei supposti amori con Madama Leonora? e ciò per le medesime ragioni da me addotte parlando della Bendidio, e della Peperara (1).

Sicome però il Ch. Sig. Professore Rosini ha emessa nel Saggio un'opinione a questa mia affatto opposta, sostenendo che il Tasso in questa lettera e in questo Sonetto, scrivendo a Lonora, le parla del suo amore per lei; così io rispettando sempre l'opinione altrui, sono però necessitato a desporre i principali motivi, per i quali da questa contraria opinione dissento (riserbandomi a parlarne compittamente quando i omi occuperò di questi amori), lasciandone al Pubblico il giudizio.

Scrive il nominato Signor Professore nel Saggio (2):

<sup>(1)</sup> Vedasi in questo Scritto a pag. 32, e 56.

<sup>(2)</sup> Saggio ec. a pag. 41.

Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I.

\* Anzi aggiungerò cosa, non so se detta da altri , ma 
c che certamente dee tenersi per vera , che l'Aminta, cioè, 
fu la prima origine della sua ruina. Strano acozzo di gloria , d'invidia, e d'amore , che insieme si unirono per perderlo ! Mentre lo straordinario merito di quella spinse i suoi 
nemici a viemaggiormente aborrirlo, e macchinar nuovi 
modi per nuocergii, la grana fama che se ne sparse, avendo 
mosso la Duchessa d'Urbino al desiderio d'udirla , invitò 
si l'Tasso presso di lei; seco lo condusse a Casteldurante; e 
da questa partenza da Ferrara (nel 1573) cominciarono 
le sus esventuere; piché li suoi nemici nella lontananza ebbero più agio per le loro macchinazioni; a alla fervenza dell' amore in lui vian l'atroce veleno della gelosia.

e È certo che aveva cominciato ad insinuarsi nella conversazione e nelle grazie della Duchessa Eleonora il Cay: « Guarino: e siccome d'alto animo egil era, e di nobili ma-« niere, e di bell'ingegno, non gli fu difficile d'esser preferito fra quanti altri rispettosamente allora la corteggiavano.

a Risaputosi ció dal Tasso, cominció dal non iscrivere e più a Madama Eleonora; ceroi, como selegnato e sdegnoso, e di strettamente apparir legato alla Sorella di lei; mostrò e di comporre per essa il famoso Sonetto, che vien tenuto e il più mirabile fra le Rime; ma che perció? Lo aveva già cantato il Petaraca;

« . . . . . . . . . . . . . avvezza

« La mente a contemplar sola costei,

« Altro non vede; e ciò che non è lei,

« Già per antica usanza odia e disprezza.

 q Quando l'animo è fortemente preso e legato di una don-« na , non vi son compensi di spirito , di bellezza , o d' inα gegno, nell'amor d'un'altra. »

Prima di rispondere a queste asserzioni, io dimandero: Se il Tasso, come convengono il Serassi, il Ginguene, e il Giacomazzi, vivera in Casteldurante amatore della Principessa d'Urbino, e l'opinione di questi scrittori è appoggiata al fatto della dimora del Tasso per tre mesi con questa Principesse; come potera nel tempo medesimo essere, e mostrarsi geloso di Madama Leonora? Come potera il Tasso mostrarsi geloso di quella Leonora, che consultata avea sull'amor suo per la Bendidio, e, sotto la di cui protezione, nel 1570, poco prima di partire per Francia, areva posto il suo amore per la Peperara? E rispondendo più da vicino a quanto dice il Sig. Professoracon qual fondamento istorico, chiederò lo, può asserrisi che il Cav. Guarino i cer a insignato nella conversazione e nelle grazie di Madama Leonora, talché fosse preferito agli altri che rispottosamente la corteggiavano?

Non è, pare a me, un cenno nell'istoria di questo favore del Guarino presso Madama Leonora; non è un cenno degli altri che la corteggiavano.

Dice quindi il Sig. Rosini (pag. 47) « Che il Guarino « poi cercasse di farsi strada nel cuore della Duchessa, lo ab- biamo dal Sonetto che il Tasso, irato e geloso, scrissegli « contro, dove si legge nella chiusa:

Ma non consenta Amor ch' alta bellezza,

Ch' a' suoi fidi seguaci in premio nega,

Preda sia poi degli infedeli e rei:

e dove, considerando la qualità del Guarino di nobilissimo
 gentiluomo, quell'ALTA BELLEZZA non può indicare se non
 e persona al di sopra del grado suo.

Ma nella terzina di questo Sonetto, scritto dal Tasso contro il Guarino, invocata dal Sig. Professore, io non so vedervi parola che indichi Madama Leonora.

Eppure per stabilire un fatto istorico, che il Ch. Sig. Profece dice essere certo « E certo che avera cominciato ad « insinuarsi nella conversazione e nelle grazie della Duchessa « Eleconora il Cav. Guarino ec. » bisognerebbe, se non m'inganno, averne una prova istorica. E qui una prova istorica invano si desidera.

Anzi io credo poter addurre una prova in contrario. Il Serassi che produce il primo questo Sonetto nella Vita

del Tasso, fa ciò parlando del 1576 (1).

E incominciando a narrare questa gara tra il Tasso e il Guarino, così scrive:

(1) Serassi a pag. 263. Così egli fino dalla pag. 241: « Giunse « Torquato a Ferrara circa ta metà det Gennajo 1576 ec. »

« Tra i nobili Cortigiani, a'quali andava poco a grado « questa soverchia aura del Tasso, si deve annoverare anche « il celebre Cav. Batt. Guarini, il quale d'amicissimo che gli « fu per l'addietro, gli s'era in questo tempo alienato in guisa. « che avea con esso lui interrotta ogni corrispondenza; sebbene a come leale ed onorato gentiluomo non facesse, né tentasse « mai nulla ju di lui pregiudizio, anzi conservasse mai sem-« pre uua stima particolare per esso, e per le cose sue, co-« me si vedrà qui inuanzi. Io mi credetti da principio, che « la mala intelligenza, che vidi passare tra questi due Poeti, « procedesse, come suole avvenire, da emulazione letteraria; « tanto più che il Guarini pon avea saputo dissimulare que-« sta gara e concorrenza col Tasso in varie sue composizioni : « ma poi mi venne fatto di scoprire, ch' una si fatta rottura « era stata cagionata, non da emulazione di lettere, ma da « gelosia di donne, e che il Guarino fu anzi il primo ad essere a provocato DAL TASSO con un Sonetto, ove cercava di metter-« lo in diffidenza della sua Dama, dipingendolo per amante « instabile ed infedele, Il Guarini rispose al TASSO per le rime, « ed è notabile il primo terzetto della sua risposta, ove dice:

Di due fiamme si vanta, e striuge e spezza
Più volte un nodo; e con quest'arti piega
(Clui'l crederebbel) a suo favore i Dei?

« alludendo forse all'amore, che Torquato già professava « alla Sig. Lucrezia Bendidia, e a questo novello verso la « Contessa di Scandiano; e meravigliandosi, che ciò non

« ostante il Duca e le Principesse mostrassero tanto impegne

Quando il Serassi parlando del 1376, diec che in questro rizmo il Guarini s'alieno dal Tasso, e serisso il Souetto, cui appartiene la riferita terzina, dunquo il Sonetto è del 1376, ed la per oggetto la gara amorosa, che fra questi due Poeti nacque in quell' anno. Ma il Sig. Professore parla d'una supposta gelosia del 1573; dunque a conferma di questa, non può ci-tarsi un Sonetto che Iratta d'una gelosia risvegliata fra i due Poeti nel 1376.

Ma d'uopo non era il ricercare la testimonianza del Serassi, quando l'istesso Signor Professore conviene altrove, che questo Sonetto rignarda la gelosia nata fra l'une poci nel 1576, mentre ne assegna l'epoca algorba giunero in Ferrara le Contesse di Scandiano e di Sala, lo che accadde nel rebbrajo di quell'anno, così scrivento (1): « A disvelarno una parte gioverà il racconto di quello che accadde quando « comparvero alla Corte di Ferrara la bella Sanvitale Contessa di Scandiano, colla qualmente bella Contessa di Scandiano, colla qualmente bella Contessa di Sala sua « matrigna. È certo che il Tasso si pose a corteggiare la prima; s'insimuò nella sua grazia; ne istigò la vanità; ne « predicò altamente le doti; scrisse per lei versi elegantissimi; se ne dichiarò amante; e g'unes, per testimonianza del Guarino, ad ottene l'intento di richiamare a sè di « nuovo gli squardi e i favori dell'amata sua Donna. Imperpocche, chi attro significano quei versi del Quarino stesso,

Di due fiamme si vanta; e stringe, e spezza

Più volte un nodo; e con quest'arte piega (Chi 'l crederebbe?) a suo favor i Dei?

« Chiunque non vuole illudersi, sa che importi quella parola Dei : nè potera il Poeta intendere del Duca, il cui ani-« mo non potero piegare a suo favore il Tasso coll'arte di « stringere, e di spezzare più volte un nodo, e di vantarsi di « due fiamme.

Poichè dunque è del 1576 questo Sonetto del Guarini ch'è sortito contro il Tasso, in risposta a quello da esso indirizzatogli; del 1576 è quello pure del Tasso scritto in proposta all'autore del Pastor Fido (2), che incomincia

Questi che ai cuori altrui cantando spira ec.

E così il Giacomazzi nel Dialogo I a pag. 21: a Il Guarini a rispose, e dalla scoperta appunto di questi documenti È Dia MOSTRATO CERTO L'AMORE DI TORQUATO PER LA CONTESSA DI « SCANDIANO » (3).

Giova qui avvertire che in quel che il Serassi ha detto (4)

<sup>(1)</sup> Saggio Ivi a pag. 50.

<sup>(2)</sup> Ambedue questi Sonetti son riporiati dai Serassi nei Tom. I. a pag. 265.

<sup>(3)</sup> E il Giacomazzi riporla anch' esso questi due Sonetli. Veggasi alle pag. 20 , 21 , 22 , 23.

<sup>(4)</sup> Vedasi nella pag. antecedente.

sulla terzina con cui il Guarino chiude il Sonetto, rimproverando al Tasso di vantar due fiamme nel tempo istesso, ha errato soltanto dicendo che queste due fiamme rimproverate dil Guarino al Tasso, sieno la Contessa di Scaudiano e la Bendidic; mente doveva dire la Contessa di sla, Barbara Sanscrerina, e la sua figliastra Leonora Contessa di Scandiano. Queste due giovani donne, giunte nel Febbrajo di quell'anno in Ferrara, furono, dice il Serassi, l'oggeto della meraviglia e dei discorsi degli oziosi Cortigiani, e di quasi tutta la nobilità Ferrarese; la prima per una novella conciatura di capelli in forma di corona, l'altra per le grarie del labbro.

ll Tasso s'accese della Scandiana, ma offerse ad ambe i suoi omaggi, e scrisse per esse i due celebri Sonetti

> Donna per cui trionfa Amore e regna ec. Quel labbro che le rose han colorito ec.

il primo per la Sanseverina, il secondo per la Scandiana; e così ne informò il suo amico Scalabrino nell'ultimo di Febbraio del 1576 (1):

« IIo fatti due Sonetti, non alla Contessa di Sala, che area le concitute delle chiome in forma di corona, l'altrue alla figliastra che ha un labbrotto quasi all'Austriaca; E CON © CCASIONE D' L'ORIGE, II. DECA SI HA PATTO MOLTI PA'ONI; om naio vorrei frutti e non fiori. Non namodo i Sonetti, perchè non mi risolvo se sono belli, o no. Questo so bene, chi avendoli io detti mal mio grado al Madalò, gli ascollo con volto escretissimo: pur credo che ce ne sian molte cople per lo mondo a quest'ora, sucite cerdi o per arte magica ce. »

Quando dunque il Guarino dice nella citata terzina:

Di due fiamme si vanta e stringe e spezza Più volte un nodo, e con quest'arti piega

(Chi I crederebbe 1) a suo favore i Dei

parla di Barbara Sanseverína, e della Contessa di Sala, alle quali il Tasso indirizzava nel tempo istesso i suoi versi. Molte son le rime scritte da esso per la prima: l'amor per l'al-

<sup>(1)</sup> Lett. Tom. V, Lett. IX, a pag. 18.

tra lo attesta ancora il medesimo Sig. Rosini, come abbiam visto poco fa.

E quando dice il Guarini

. . . . . . . e con quest' arti piega

(Chi'l crederebbe!) a suo favore i Dei;

parla dei favori fattigli dal Duca nell' udire questi Sonetti; ne espressione più adattata può esserci di questa nel linguaggio poetico per indicare il Duca Alfonso. Me ne appello ai versi poco fa riferiti dell' Aminta, nei quali il Tasso scrive, parlando d'Alfonso:

O Dafne, a me quest'ozio ha fatto Dio, Colui che Dio qui può stimarsi ec.

Nè quando il Tasso scrive nella Terzina (a cui è replica la riferita del Guarini):

> Ma non consenta amor ch'alta bellezza, Ch'a'suoi fidi seguaci in premio nega,

Preda sia poi degli infedeli e rei:

coll'espressione a data belizza o [mi perdoni il Sig. Professore, che suppone ritrovarci Madama Leunora) vuol indicare, parc a me, donna di grado superiore a quello del fuarino (ch'egli medesimo chiama nobilissimo gentiluomo); in altro non vuol dire e non « gram belizza ». Inditti all' « alta belizza » non oppone già nel Guarino una vile e oscura qualità, ma un' inuidora e rea, la quale può combianzis benisimo con qualunque della più alta qualità. Ed instabilità, insidie, e mancanza di fede, è cià appunto che nel Sonetto il Tasso rimprovera al Guarino. Prega perció Amore che non accordi si gran bellezza a così tristo uoma.

Il Guarino pertanto dopo aver detto in principio .

Ouesti che indarno ad alta meta aspira.

cioè all'essere amato da questa Donna per grazie e per bellezza famosa (e molte lettere potrò addurre di quel tempo te tale la dimostrano), chiude il Sonetto non difendendosi già dalla taccia d'oscura qualità, ma da quella d'instabilità, e di niuas fode.

> Amor no, che per alma ai furti avvezza Si bella donna egli non scalda e lega, Premio de' fidi e casti affetti mel.

E pare a me esistere tal dimostrazione, che pone fuor di dubbio, che questa gelosia nata nel 1576 tra il Tasso e il Guarino riguardi unicamente la bella Leonora Sanvitale Contessa di Scandiano, e non possa perciò comprendere Madama Leonora.

Io mi fo quindi un dovere di sottoporla all'essme del Lettore. È questa: E il Tasso e il Guarino crano nel 1576, accesi della vaga Contessa di Scundiano. Lo abbiamo dal Scrario del Guerra, e da dirir, ma io preferisco il riferirio collo parole del Ch. Sig. Rosnii (1): » Ma, quel che parra « singolare, se l'umana vanità non valesse a tutto spiegarci, « ANCHE INTONNO ALLA SANVITALE TROVIAMO I. L. GILARINO RIVALE DEL TASSO; e se la rivalità mossa era « (come il più sovende avviene tra' poeti) meno da passione « amorosa, che da gelosia di preminenza letteraria (2), non « è maraviglia che un Sonetto dal Guarino composto per essa « riascisse cost soave e gentile , che al Tasso fu generalmente attributio

« Quantunque a me sembri che nei componimenti del « Tasso per questa leggiadra Contessa di Scandisno appa« risca più il Poeta che loda, che l'innamorato che servie; « pure, sicconne molti sono quelli che portano il nome di lei; « così COMUNE FU LA YOCE CHI EGILI I'A MANSE VERA« MEXTE: e quindi si viene a concluder la prova in principio annuntata; che il Manso pote asserire, che Te (il « rono le Donne amate principalmente, e al di sopra dell'al« tre, cantate da lui. S' lugannò nel nome di una, ma in ogni
« rimanente servise il vero.

« Ma dalla venuta della Contessa alla Corte di Ferrara, a dalla voca che corse degli amori del Tasso per lei; dai cersi a che in sua lode egli pubblicà, e da quel certo rammarico, che a avi a dovuto sentirure, e che dal Guarrino intendiamo (ben-chè velatamente) che ne seuti la Duchessa Eleonora (3); è

<sup>(1)</sup> Saggio a pag. 31.

<sup>(2)</sup> Il Serassi è di contraria sentenza Tomo I. a pag. 264. « ma « poi mi venne faito di scoprire, ch'una sifialla rollura era stata caegionala, NON DA EMULAZIONE DI LETTERE, MA DA GELOSIA DI DONNE, « e che il Guarino fu anzi il primo ad essere provocato dal Tasso cc. »

<sup>(3)</sup> Veramente lo non so dove il Guarino lo abbia dello : lo vegga il lettore da se stesso nel leggero il di lui Sonetto, che qui riferisco.

..

« di tutta evidenza che nacquero i principi di quelle sorde « macchinazioni , suscitate dall'invidia cortigianesca e lette-

« rata, le quali spinsero un falso amico a svelare quello « ch'ei sapeva dei suoi amori. »

Dunque esistono due fatti asseriti dal Serassi, e dal Giacomazzi (e per brevità tralascio di citar gli altri scrittori), e concordati dal Sig. Professore Rosini. "

1. Che il Tasso e il Guarino ardevano nel 1576 per la Contessa di Scandiano.

2. Che il Tasso scrisse nel 1576 contro il Guarini il presente Sonetto (1):

Questi, ch'ai cuori altrui cantaudo spira Fiamme d'amore, e di pietate ardenti, E si dolce risuona i suoi lamenti. Ch' ogn' odio placa, e raddolcisce ogn' ira: Chi I crederia! si muove, e si raggira Instabil più, ch' arida fronde ai venti; Nulla fe', null'amor, falsi i tormenti Sono, e falso l'affetto, ond'ei sospira. Insidioso Amante ama e disprezza Quasi in un punto, e trionfando spiega Di femminili spoglie empi trofei. Ma non consenta Amor, ch'alta bellezza, Ch' a'snoi fidi seguaci in premio nega,

Preda sia poi degl' infedeli e rei. Il Tasso dunque in questo Sonetto rimprovera al Guarino la sua instabilità, e la sua niuna fede in amore, e però spera che questo Nume non concederà, che quell' alta bellezza, la quale egli nega in premio ai suoi seguaci, sia poi preda degli infedeli e rei.

Poiche il Tasso e il Guarino amavano allora la Scandiana . e il Tasso spera, che Amore non concederà in premio al Guarini la hellezza per cui erano rivali ; dunque questa bellezza contrastata è sicuramente la Scandiana, e non può esser Madama Leonora, perchè si tratta di una sola donna.

Ecco la risposta del Guarino al Sonetto del Tasso:

<sup>(1)</sup> Veggast in questo a pag. "75. S. Dice quindi ec. Capponi , Saggio sul Tasso, Tomo L.

Questi, che indamo ad alta meta aspira Con altrui bissni, e con hogiardi accesti, Vedi come in se stesso armota i donti, Vedi come in se stesso armota i donti, Mentre contex ragion mego, s'adira. Già il suo veleno in lui ritorna e gira, E par che l'armi in se medesmo avventi; Già le inecrogne sue quasi lucesti Cristalli sono, orre si specchia e mira. Di due fiamme si vanta, e striege e spezza Più volte un nodo; e con quest'arti piega (Chi l'creferebbe l) a suo favore i Dei. Amor no, che per alma a furti avvezza St bella Donas egti non scalda e lega.

Premio de fidi e casti affetti miet.

Il Tasso avera delto di sperare, che Amore non avrebbe
accordato al Guarino infedele e reo l'alta bellezza (ch'egli
pure amava); dunque il Tasso aveva parlato di questa sola
donna, e di questa sola parla il Guarino, mentre riprende
le parole del Tasso, scrivendo.

Questi che indarno ad alta meta aspira ec.; dunque parlando il Guarini di una sols bellezza, non può favellare che della Scandiana di cui era amante. E lo dice ancora nella seconda terzina in termini tali, che non v'è chi possa moverne dubbio:

« Si bella donna egli non scalda e lega.

Parmi dunque aver lo dimostrato al di sopra d'ogni eccezione, che la donna che nel 1376 era oggetto della rivalità del Tasso e del Guarino, e che lo fu dei loro Sonetti, fu questa la bella Sanvitale Contessa di Scandiano, e non lo pote essere la Principessa Leonora.

E il Guarino a far chiaro che indarno il Tasso aspirava a posseder quella ond'eran rivali, dice ch'egli si vanta di due fiamme, lo che a ragione lo rendeva indegno di possederla, atlesa questa sun duplicità d'affetti.

Dice il Sig. Professore nei due paragrafi del Saggio da mieriti poco fa, che il Tasso riseppe quando era presso Madama Lucrezia, che il Guarino corteggiava Madama Leonora, e che n'ora ben accotto: « Risaputosi ciò dal Tasso, co« minciò dal non iscrivere più a Madama Eleonora; cercò « come sdegnato e sdegnoso, di strettamente apparir legato « alla Sorella di lei ec. »

Se danque il Tasso, secondo le parole del Sig. Rosini, riseppe In Casteldurante, che Leonora accoglieva gli omaggi del Gnarino; se da Casteldurante cominciò da non scriverle più: dunque il supposto sdegno geloso di lui incominciò a Casteldurante; dunque quando parti di Ferrara non era sdegnato con lei. Ma il Tasso scrive nel Sonetto:

Sdegno, debil guerrier, campione audace, Che me sott'armi rintuzzate e frali

Conduci in campo, ov'è d'aurati strali

Armato Amore, e di celeste face:

Dunque lo sdegno del Tasso ebbe luogo per donna, che alle parole di lui si era opposta, e che seco aveva avuta pugna di parole nella discordia dei voleri.

E questa pugna resulta indubitatamente dalle espressioni del Sonetto, ove dice il Tasso allo sdegno, che lo conduce in campo con armi rintuzzate.

Se la donna del Tasso rintuzzo le armi sue, vi fu dunque tra loro questa pugna di parole; perchè le armi non possono essere state rintuzzate, dove non è stato combattimento.

Ma il Tasso, secondo quello che asserisce il Sig. Rosini. non parti di Ferrara sdegnato con Leonora, ma il suo sdegno incominciò in Casteldurante; dunque con lei non vi fu pugna, per cui l'arml di lui ne rimanessero rintuzzate. Leonora pertanto non può essere la donna contemplata dal Tasso nel Sonetto e nella lettera indirizzata a questa Principessa; Lucrezia quindi è quella che fu dal Tasso contemplata tanto nel Sonetto, quanto nella lettera,

Certamente poi questo contrasto di parole non potè aver luogo, mentre l'nno stava in Casteldurante, Leonora in Ferrara; e non potè avere avuto luogo neppur per lettera, perché il Tasso, lo dice egli stesso nella lettera a questa Principessa, non le scrisse,

Dove poi nella lettera del Tasso a Madama Leonora, e nel Sonetto che a quella va unito, v'è parola della supposta di lui atroce gelosia?

Dice nella lettera, che non le ha scritto tanti mesi sono piutosto per difetto di soggetto, che di volonità. Espressione è questa che non contiene certo gelosia, e che solo può comparire non inurbana sincerità in un nomo, che astretto dalla promessa di scrivere, si scusa col dire di non averlo fatto perchè non ne ha avulo soggetto.

Ma se il Tasso scrivesse come amante a Leonora, scriverebbe, come dice più sotto, un amante che essendo stato un pezzo in collera con la sua donna « non ne potendo più biso-« gna che si renda e che dimandi mercè, »

In questo caso, che è quello determinato dal Tasso con le supercise parole, non avrebbe accusato mai d'essergli mancato soggetto di scriverle, quegli che voleva anzi mostrarle volontà di piegarla alle sue preghiere, e d'ottenere mercede.

È egti forse il mezzo di render a sè propizio l'animo di quanque siasi persona, non che di donna, con cui verebbero usarsi i più affettuosi modi, l'affettar seco il massimo dei disprezzi, la non curanza? rammentandole senza bisogno alcuno, quel che ella sapvra dal fatto, cioè chi egti non si era preso pensiero di scriverte?

Nè di molto minore scortesia sarebbero in un amante le parole « le mando dunque un Sonetto, il quale per questa volta « sarà mio introduttore con l'Eccellenza vostra, parexo o natc connanua, che io le promisi di mandarle tutto ciò che mi « venisse fatto di muoto. »

Come con un secondo alto di noncuranza, e così con una seconda offica, Amenaric IIIE RONN E POTEMDO PIU ERIA. ASTRETTO A CHIEDER MERCEDE, potera diric che non si ricordara bene, se le avesse promesso di sective?? E ciù non dopo anni e anni, ma dopo tre mesì. Serisse a ragione il Serassi, che da questa lettera a Leonora e apparine i roppo a chiaramente dal lato del Tasso UNA SOVIAGNIA FERDIOZZA, e veggendosi chi epi i avea i rascurata di scriverle parecchi emesi » (Tom. 1, a pag. 203).

Qui per altro le ricorda il motivo per cui le scrive, cioè la fatta promessa; e questo distrugge che le scrivesse per gelosia, la quale per nessun modo vi trasparisce.

Scrive poi: « Il Sonetto non sarà punto simile a quei

belli, che m'immagino che ora l'Eccellenza Vostra sia solita
 di udire molto spesso, ed è così povero d'arte e di concetti,

 di dudre moito spesso, ed e cosi povero d'arte e di concetti,
 come io sono di ventura; nè in questo mio stato presente pode trebbe venire altro da me. »

Ha detto il Scrassi che questi Sonetti che il Tasso accenna son quelli del Guarino e del Pigna; ma dove n'è un'ombra di prova? gratuita dunque è l'asserzione, nè pone in essere alcuna cosa. Ma se ne ammetta l'inotesi.

È il Poeta e non l'amante, che si occupa del Sonetti del Pigna e del Gaurino, dicendo che s'immagina che sieno belli, e ch'ella soglia udirgli spesso. Osservazione che non ha niente di straordinario, anzi è naturale in un poeta, che poteta trovarsi sorente ad udirgli in quella Corte. E quando mai poteva il Tasso esser geloso del Pigna innamoralo della Bendidio, del Guartini innamorato della Scandinan? E perche nel supporre la gelosia del Tasso, si è parlato soltanto del Guarini, si è taciuto del Pigna? compagnia di rivali che sempre più mostrava. l'insussistenza di questa gelosia, di cui non è ceano nell'istoria, e quel che più monta, non è cenno fin questa lettera.

Non tornerò qui a dimostrare quel che altrore ho fatto, che il dire a io sono porero di rentara; in questo mi ostato prea sente a sono espressioni che riguardano il prosesto, e perciò quanto gli era avvenuto, e gli avveniva con Madama Lucreria con cui era, o diagevasi poeticamente in collera, e non possono riguardare Madama Leonora da cui era lontano.

Soggiunge: « Pur gliel mando, parendomi che o buono, o « cattiro farà quell' effetto, ch' io desidero. » E quale? Quello che avevano fatto l'altre composizioni per la Bendidio, e per la Peperara; ciò di far noto, o di rammentare a Madama Leonora l'affetto suo per la Principessa Lucrezia.

E prosegue: « Ma perchè nun si creda ch' io per adesso « sia tanto vacuo di pensieri, che potessi dare nel petto mio « luogo ad alcuno amore; sappia che non è fatto per alcun

« mio particolare (che per avventura sarebbe men reo), ma « a requisizione d'un povero amante, il quale essendo stato « un pezzo in collera con la sua donna, ora non potendo più, « bisogna che si renda, e che dimandi mercè. »

E perchè, se avesse voluto parlare del suo affetto a Mada-

ma Leonora, arrebbe finto, che scrivesse a requisizione d'un poror amande? Forse perché, se la teletra si fosse amarita, aon fosse compreso il vero senso di quella? Ma Alfonso, il Guarino, il Pigna, il Montecatino, il Crispo, e tanti altri dotti di quella Corte, avvano bisgono di un interprete per intendere anche da questa Lettera, come l'intendiamo oggi, che il povero amande era il Tasso?

Dovera lo celare il vero perché i sotenitori degli amori di Tasso cui Madama Leonora, nell'i impotenza di combatter di rettamente le ragioni da me prodotte (se amor proprio non mi iganna), non tentassero di indebedirie indirettamente con odiosa taccia, addebitandomi, che mentre io dimostrava la falsità di quelli con la Principesso da nessua vincolo legata, lo svelassi l'affetto del Tasso per la consorte del Principe d'Urbino?

In primo luogo io rispondo, che non è già a scolpare Torquato, che io nego l'esistenza degli immaginati amori con Leonora, mentre se reo egli ne fosse stato, o dubbia ancora ne fosse la colpa, io non avrei impiegata una siliaba in questo argomento, perché solo io ho sertito ciò, onde il vero si conosca. Potrei cadere in ingauno, in menzogna gianmai.

Secondariamente poi to dirò, che quando grave fallo dovesso ravvisarsi nel Tasso il suo affetto per Lucrezia, non però cesserebbero di esserlo gli amori suoi, quali sono stati dipinti, con la nubile di lei sorella.

Basta a me di rammentare che il chiarissimo Autor del Seggio suppone in quello (1), che il Tasso nell'occasione di partir per Francia, raccomandasse all'amico Roadinelli le sue ultime disposizioni in una Memoria, nella quale erano in gonere accennati dei Sonetti, fra i quali il Ch. Sig. Professore crede che debbano riputarsi compresi due lascivissimi Sonetti, e che questi sieno fatti per Madama Leonora. Riferirio prima le parole del Sig. Rosini, pol indicherò i Sonetti.

« Ma nulla passa i termini d'ogni rispetto, e di ogni « delicato riguardo, quanto i due Sonetti, di che si parla nella

<sup>(1)</sup> Saggio a pag. 94.

Memoria lasciata al Rondinelli, in occasione della sua par tenza per Francia.
 Furono essi indicati come Per M. G. C. ALLA SUA DONNA:

« ma dopo quanto abbiam veduto e toccato con mano, chi « sarà che voglia, o possa crederlo? Ed anche, astrazion fatta « da quanto abhiam discorso e veduto, come non si discuopri-

« rebbe la verità nell'argomento (la sua costanza cioè nell'a-« marla , durante l'assenza?) e come tradito non sarebbe il

« segreto del cuore dalla passione che vi regna?

"

E tanto il Tasso se ne compiacque, che in due maniere ravvolge i concetti medesimi; ma in ambedue sempro
« inescusabili, e per sua sventura troppo chiari. E non giova
« recar per difesa la malignità degli uomini, o della Fortuna, che ha mandate in luce carte destinate a rimaner

« tuna, che ha mandate in luce carte destinate a rimaner « nelle tenebre. E il dovere, e il rispetto, e l'amore stesso gli « facevano una legge di non le scrivere, »

Sopprimo io per la decenza questi Sonetti, e ne riferisco solo i due primi versi: L'uno incomincia:

Donna, di me doppia vittoria aveste, ec.

## L'altro:

Prima colla beltà voi mi vinceste ec.

Questi due Sonetti non cedono in ardire a molti de'più liberi dei Latini Poeti, e forse Ovidio ne fu in parte il modello (t).

Se doveser ritenersi quel che qui scrive il Sig. Professore, ciòc, che a questi Sonetti il Tasso avresse voluto far relazione in quella sua Memoria, specie di Testamento (e verrà luogo d'esaminarlo), breve sarceble il dilemma. O il Tasso serisse il vero in questi Sonetti, e narrò un fatto; e in tal caso sarcebbe il più solemne profanatore dei diritti sacri dell'Ospitalità, e spinto avrebbe il dell'uti sino a consegnare questi impuri testimoni dell'ardir suo nelle sue lavole testimentarie. E poiché per l'esecuzione d'alcuna di queste sue disposizioui, imvoci in quelle il favore di Madama Leonora, può ben temersi che se in quel viaggio fosse manacto di via, la Principessa non ne a resses raccolto un onorevol legato, mentre egli desiderò, son ordinò, che i Sonetti fatti per altri, fossero soppressi.

(f) Nell' Elegia V. del Tomo I. degli amori: « Aestas crat, medianque dies exegerat umbram. » O il Tasso descrisse come avvenuto, quel che avvenuto non era; e in tal caso sarebbe stato un soleune calunniatore.

Ne lascio la scelta ai sostenitori di questi amori.

E altre tre composizioni non inferiori in turpe franchezza, si additano nel Saggio come scriite per questa Principessa dall' amante Pocta (1). No mancò chi narrasse, che il Tasso tentato aveva di chiudere la gloriosa istoria delle amorose vicende col privar seco di vita la male avventurata Donzella.

Se dunque, non scrivendo che a norma del vero, ho, credo, dimostrato come io aveva promeso, e seguirò a farbo con altre prove non a quelle fin qui esposte, inferiori, che questi amori non esistettero giammai, parmi aver provvisto alla fama di questo grande Italiano.

Ecco quali sono dunque gli amori attribuiti al Tasso per la seconda sorella del Duca Alfonso.

Ma ben distante da questi è l'affetto di Torquato per la Principessa d'Urbino, che per quanto appare dai versi e dalle lettere che ne abbiamo, all'omaggio si ristrinse del cuore.

Ben lungi io son però dal difenderlo; ma dirò che questo più che del Tasso era colpa di quell' età cavalleresca e romanziera, che invece di condannarle, a queste follie applaudiva.

Non si stampava forse in quel tempo che ogni Ĉavaliero senza corteggiamento era riputato rutcido, e d'animo punto gentile [2]? Frequenti ono eran forse alla Corte d'Alfonso (e pure Alfonso, testimoni gl'istorici Ferraresi, era in cose di incontinenza rigidissimo) quelle geniali letterarie disputo, che erano un'immagine delle Corti d'amore? Leonora che non

Ivi a pag. 91, e seg.
 Deila Origine de' Cavalleri di M. Francesco Sansovino Libri

Qualtro. In Venezta, presso Altobeilo Saiteato, 1383. Ivi a pag. 126 tergo. e. . . . . opin clavaliero sobe per lo amor portato alla donna, e mostrar nelle arnai opere di valore, e enza correggiamento è ripututo rurelo, e di sumino non punto gentifo. e le poco dopo : e il se e suas professione e di dilendo ri Tairet raggiori, di de coreggiare e suas professione e di dilendo ri Tairet raggiori, di de coreggiare e suas professione e di dilendo ri Tairet raggiori, di de coreggiare e sono professione di representa propositione del propositione e la discontrata del propositione del propositione e la consensa del propositione del p

sdegnó dar cousigli a Touquato sulle sue giovanili inclinacioni; Alfoneo che scrordó i suoi favari a Torquato nell'udire le galanti sue rime per le Contense di Sala, e di Scandiano, non ne sono una prova? Non è prova di ciò Bernardo padre del nottro Poeta, che stampava cinque libri dei suoi anuori, e che fira l'altre appassionate rime indirizzava a tiinerra Malatesta il flamoso Sonetto, con cui la pregava di couservaggli il Poosssoo BELLA SLA MENTE, polichè altri era divemulo signore della caduca sua belletza:

poi che la parte men perfetta e bella Ch'al tramonter d'un di perde il suo fiore, Mi toglie il Cieto, e fanne altrui Signore Ch'ebbe più amica, e graziosa stella; Non mi togliei evo l'alma, ch'ancella Fece la vista mia del suo splendore; Quella parte più nobile e migiore Di cul la lingua mia sempre favella. Amai questa bettà caduca e frale, Come immagin dell'altra cterna e vera, Che pura scree dal più puro cielo.

Questa sia mia, e d'altri l'ombra e 'I velo, Ch'al mio amor, a mia fe salda ed intera Poca mercè saria pregio mortale (1).

Non si direbbe che questa tolleranza d'amorosi affetti (a norma io ripeto delle folii diec eavalleresche e romaniche), non fosse mai interrotta fin da che Peirarca, dalla donna ch' egli pur dicera esser fra gli eletti, (e nel Trionfo appunto di quella che spegne coi giorni nastri ogni vano pensiero) svelar si fece quale ua giorno era seco stata la sorte di lui stesso ? (2) Ausi fin da che il massimo Alighieri, la

(1) E nell' Amadigi tornava Bernardo a scrivere di lei sui medesimo tuono;

« La Malalesia , mia doice pemica ec. »

Vedasi Black nella Vita di Torquato. Tomo I a pag. 4. e nell'Appendice a pag. 323. (2) A Petrarca the le chiede se pictoso pensiero nacque in lei per esso giammai, così Laura risponde nel Trionfo secondo della Morte;

Mai diviso

Da te non fu 'i mio cor, ne giammal fia:

Capponi, Saggio sul Tasso. Tonso 1.

dove si purgano gli mmani trascorsi, rimproverar si fece da Beatrice d'aver dimenticato il suo affetto per affetti men degni? (1)

Ma si ristringano ormai a tanto corso le vele, e si ritorci alla lettera e al Sonetto indirizzati a Madama Leonora, dai quali appariseo, che il Tasso non fu tormentato da gelosia alcuna, non che da atroce gelosia per Leonora, perchè di questa non v'è cenno ne nella lettera, nè nel Sonetto, e solo di collera e di sdegno vi si parla. Ma Torquato essendo partito da Ferrara nella migliore armonia con Leonora, fino al segno di prometterle, che inviato le avrebbe quanto gli venisse scritto, non potà avre sdegno con let (da cui era partito in pace) mentre egli era in Castoldurante, ove non la vedeva, ne seco cibbe pure relazione alcuna per mezzo di lettere.

Nuova riprova che la lettera che parla di sdegno non potè riguardar lei, ma riguardava la Principessa Lucrezia: e forse quello sdegno fu in gran parte poetico.

Ecco dunque dimostrato

 Che la lettera e il Sonetto indirizzato dal Tasso a Madama Loonora da Castedurante uel 3. Settembre 1573, non sono dichiarazione della sua gelosia per essa, nè in conseguenza d'amore per lei, che di quella fosse stato cama la concerta la una famma col mo viso.

Perché a salvar le, e me, null'altra via Era a la nostra giovenetta fama: Nè per ferza è però madre men pia. Quante votte diss' to meco: Questi ama, Anzi arde, or si convien, ch'a ciò provveggia; E mai può provveder chi teme, o brama. Ouel di fuor miri, e quel denlre non veggia: Questo fu quet, che il rivolse, e strinse Spesso; come caval fren, che vaneggia. (1) Così Beatrice a Danle: (Purgatorio, C. XXXI.) Ond eft a me: perentro i miei disiri, Che II menavan ad amar lo bene, Di là dai qual non è a che s'aspiri, Qual fosse altraversale, o qual catene Trovasti: perché del passare inpanzi Dovessili così spogliar la spene? E quali agevolezze o quali avanzi Nella fronte degli allri si mostraro, Perché dovessi lor passeggiare anzi?

gione; ma lo sono di nno sdegno per la Principessa d'Urbino, che vero o poetico svela, o rammenta il suo affetto per lei.

2. Che Madama Lonora, la quale il Tasso volle cosi informata di questo suo sdepno per la sorella, come già aveva fatto per la Bendidio e per la Peperara, non podè essere stata giammati la Doona amata da lui, PERCEE EGLI A. ELI S'INDIGIEZAVA COME A DEPOSITARIA E CONSIGLIERA NE-GLI APPETTI, CHE LO ACCENDEVANO PER LE ALTRE DONNE A ULI CARE.

Così parmi esser giunto a dimostraro pienamente che il Tasso nel Settembre 1573 non amava la Principessa Leonora, e a crescer prove alle già addotte, ch' egli non potè giammai fino a quel punto averla amata.

L'esempio coronerà in breve quest' argomento, e quando il lettore ritorerà il Tasso, occupato a leggre il suo poema alla Duchessa d'Urbino, la quale, togliendo l'esqua della Villa, lo avera invitato a tenerle compagnia, rimarrà sempre più couvinto, ch'egii non pesso certo a Leonora, a le indirizzò gelosi rimproveri, allorchè dalla medesima Lucrezia invitato, seco per fre mesi in Casteldurante si trattenne.

Che Torquato partir dovesse da quell'amena villeggiatura sempre più avvinto dai cortesi amichevoli modi della Principessa d'Urbino, e che a lei stata non fosse discara la compagnia del Poeta, ben lo fanno supporre le testinonianze d'allaccamento che in quella circostanza essa gli diede. Non saprer meglio narrano di quel che il Berassi abbia

fatto colle seguenti parole (\$): e Dalla Corte d'Urbino tornò il 
« TASSO a Perrara pieno di favori e di ricchi presenti; ed è 
probabile ch'egli accompagnasse in questo viaggio la Prin« cipessa Lucrezia, redeadosi dalla lettera poc'anzi recata, che 
pensava di partire anch'ella per Ferara dopo li 18 di Seta tembre. Quello che è certo, egli è, che Madoant in seno del-

« l'affezione e della stima, che avera per TORQUATO, gli fece « dono di un bellissimo gioiello con un rubino di molto valore;

il quale venduto poi da esso in Mantova nel tempo de suoi
 errori, gli fu, come vedremo, di non picciolo uso non

<sup>(</sup>i) Serassi T. I, a pag. 205.

« meno al sostentamento della vita, che al proseguimento « della compassionevole sua fuga ».

Tornato a Ferrara si pose il Tasso a comporre una Tragedia intitolata e Galeallo Re di Norvegia a; ma non ne oltrepasso che di due sene il primo atto (1), perche il Duca Alfonso gli mostrò desiderio ch'egli non st divagasse in altre composizioni in luogo di attendere al compimento del suo tanto aspettato Poema, sicoche nel principio del 1578, si messe intorno al suo foffredo, bramosissimo di vederio terminato entro quell'anno (2).

Quanto poi Alfonso s'interessase pel sno poeta, lo mostrano i consigli che richiesto da lui frequentemente gli somministrava nella scienza militare in che era sommo. Quiodi e da ripetere la maestria con che Torquato dipinaen nella Gerusalemme tutti gli socidenti di guerra socondo le regole più rigorose dell'arte, latche il coltissimo Napione di Cocconato, cui tanto debbono le lettere italiane, prova che Torquato merita d'aver luogo tra gli scrittori militari forse più direttamente che Ounero e Virgilio (3).

Possessor forfunato del Cantore dell'Aminta e della Gerusalemme, osi il Duca di Ferrara bramava ognor più di legarlo al suo servizio, e rimanera egli isesso seana avredersene preso dall'attaccamento per Torquato, in guias che uno solo nel 1573 seguiva a colmarto di itavri, ma desiderava averlo, orunque si reasse, costantemente al suo flanco (ŝ). Eppure chi Treder-beb r menter Torquato confessava quanto Alfonso lo teneva caro, ciò nonotatante diceva di non esserne pago. E come non ravisare in ciò l'inquietteza di quell'umor melanconico, che nol lasció tranquillo fino alla tomba; e che mai in alcuno stato gli persisse di possere lungamente consteno?

<sup>(1)</sup> Serassi Tomo I. a pag. 207.

<sup>(2)</sup> Tuito ciò si ha dai Serassi, delle di cui parole mi son valso, ivi, a pag. 208.

<sup>(3)</sup> Ivi, Tom. 1, a pag. 209. L' opera del Conte Gianfrancesco Galeani Napione è Intiliolaia « Discorso sopra la Scienza Militare di Torqualo Tasso ec. »

<sup>(4)</sup> Nel 1573, ne addurrò altrove la prova, seco lo condusse a Roma.

Infatti benché nel 22 Giugno 1574 scrivesse al Finelli, che il Duca Alfonso sempre lo volera seco con invidia degli emuli, e con all'egrezza degli amici; che grandi erano i favori che ne riceveva; benché gli emolumenti suoi vincessero quelli di Bernardo suo padre, e del divino Lodovico (1); in

(4) Gli slipendi che il Tasso ricevera dal Duca Alfonso (che nel abbiam visio accendre a scani romani 259) erano a quei lempi signorii, come dice la Chiarissima Canonici; e che talli o fossero ne sarà prova ampissima, il paraçame di queilli percetti di Bernardo suo padre, o dai Divino Arfosio, che lo precedellero nella carira istessa, con la diferenza però grandissima che rorqualo era essente da ogni obbligo e da ogni fatica, o che ne della mensa, ne dei ricetio nonzali essi rorono.

Bernardo riceveva dal Card, d'Este seud centecinguanta l'anno, con più le spee per tre bocche e na cavalia. Tanto si ha dalla celtera del Varchi a Cesino I, che lo pubblicherò con le altre riguarddanti il Tralla Mediceo. Riferendos atte spees di quel tempi, acuichi cenuno se le conditioni di Torquato con Alfonso non erano migliori di quelle di Bernardo suo padre.

I. 'Arisoto non oslante le ambasecrie da lai sostemile per Alfonso II, non oslante hen diffificile impiego di Governatore in Garfarana per batze e dirupi e genti rolle al mai fare, rischiasse spesso pel suo Signore la vita, e per esso corao avesse poro avanti il priccio d'esser attituto nel Tebro, che a lui non sarebbe stato cortiese, come a Cella e ad Orazio, il divino Artosto godeva da Alfonso I, da lutti risonosciato splendido prioricifore dei Letteruli, ano stipendido, parmi, interfore a quello assegnato da Afanso II a a Torqualo.

L' Ariosto aveva il lerzo degli utili della Cancelleria Arcivescovile di Milano che gli rendeva

- « . . . . . . . onde ogni qualtro mesi
- « Ho venticinque scudi, nè si fermi « Che molte volte non mi sian contesi,
- e godeva un beneficio così dello di S. Agala, e qualche altra piccola rendita, come dice il Baru@akit, benché l'Ariosto non ne faccia

parola.

Disimpegnatosi quindi dal Cardinale, ma ritennii quesil emolumenti, ebbe dal Duca Alfonso I scudi selle, o sieno Lire ventuna
il mese, ed oltre a cò il vitto per tre servi, e il mantenimenio di
due cavalli [Barufaki a pag. 181]. Non parmi, a dire il vero, cho

lo stipendio dell' Ariosto superasse quello del Tasso. Nè questi che primo eternò le giorte Estensi, ebbe dal suo Principe mensa, o riccilo bencie di fortune assati scarso.

Dunque in quanto agli stipendi non poteva il Tasso esser scontento del Duca, nè desiderar da lui qualche cosa più di sodo, mentre somma, benchè godesse di tutti quei beni, che fan l'uomo felice, per quanto gli è dato quaggiù di esserio, il misero. nell' umor sno melanconico, diceva che avrebbe voluto qualche cosa più di sodo (1), e pensava, come vedremo, a cangiar ciclo. Scriveva egli: a Del mio originale sarebbe impos-« sibile, ch' altri, ch' io medesimo le cavasse (le stanze della « Gerusalemme); ne vorrei questa fatica in tante mie occu-« pazioni : che sono la revisione del libro , e l'esser col « Duca continuamente; il qual seguito ora per le lacune di a Comacchio, or per selve e per campagne, con invidia degli a emuli, con allegrezza degli amici, ma non mia; chè vor-« rei poter attendere alla revisione, e v'ho pochissimo tem-« po; sì che non spero di cominciare la stampa innanzi Naa tale. I PAYORI SON GRANDI , qli queto, ma non me ne inebrio: « VORREI QUALCHE COSA PIU DI SODO ». (E dopo aver detto che non s' inebriava dei favori del Duca; che voleva qualche cosa più di sodo, che è quanto dire che non era contento, soggiungeva, s'avverta): « Desidero di parlar con « VS., innanzi ch' ella si parta; e, com' abbia letto tutto il « Libro al Duca, che sarà all' arrivo de' dodici canti, o poe co poi, spero che potrò involarmili otto o dieci giorni, i a quali tutti voglio spender con VS. Ho da conferirle molte a cose intorno alla SOMMA DELLA MIA VITA, e alcune « intorno al giudicio, che fassi del Poema in Roma. » Cioè voleva conferir seco su quello che sopra tutto interessava il suo ben essere che era, o di restare col Duca, o d'abbandonar Ferrara, come vedremo che scrive (fermissimamente deliberato di abbandonare il servizio del Duca ) quasi nei medesimi termini al Cardinal Albano nel 6. Aprile 1575, all' oggetto di avere da lui un consiglio sul modo di dirigere poi

ii sno stipendio era signorile e in rapporto ai tempi e in confronto a quello di Bernardo suo padre, e Dei Grande che cantò l' Armi e gli Amori : E non gli avrebbe Alfonso accresciuli ai Tasso, egli che non gli negò

mai grazia alcuna, se isianza gilene avesse fatta piuliosio che lasciario? Non gil accrebbe infatti nel febbrajo 1376, appena il Tasso gli chiese la carica d'Istoriografo? (1) Appendice al Vol. XVII. Lettere Inedite o disperse, Lett. 11.

Appendice at Vol. XVII. Lettere Inedite o disperse, Lett. 11.
 Sig. Gio. Vincenzio Pineili a pag. 45.

la sna vita (1). « E certo molti desiderii mi tirano a Roma; e ma nessun maggior però, che quello di far riverenza a « VS. Illustr., e col consiglio di lei dirizzare IL CORSO DELLA « MIA VITA, » Infatti tolto il Poema da cui dipendeva la sua riputazione, la sua gloria, e la sua fama, e di cui favella qui a parie, non era questa la somma della sua vita? Ed invero di che parla in questo periodo se non del modo con cui è trattato dal Duca; onde conclude che non è affatto contento, giacche vorrebbe qualche cosa più di sodo? con quali altri mezzi poi poteva Alfonso dimostrar meglio il suo gradimento al Cortigiano, e al Poeta, che desiderandolo sempre a sè d'appresso (e seco il volle andando a Venezia ad osseguiare Enrico III); che onorandolo in guisa da farlo oggetto d'invidia ai suoi emuli; che ricompensandolo coll'affetto, con gli stipendi, coi favori? Eppure il Tasso non era contento: pure desiderava qualche cosa più di sodo: pure peusava a deliberare « intorno alla somma della sua vita ».

Era ingratitudine? No: che d'animo gratissimo era Torquato. Era, come ho notato altrove, l'effetto di quella prepotente malincomia, cui il Tasso noggiacque più di nati gii dairi sommii, come egli stesso in cento guise confessa. In mezzo a questi sognati affanni, più funesti dei errei, preche figli di un'imagginazione che vien sempre con noi, Scipion Gonzaga, il fatal amico, sorprese Torquato già disposto a mutar ciclo, lo sorprese, dico, coll invito a splendido servizio presso i Mclici, offrendo largibissime condizioni a lui, che voleva alcuna cosa più di sodo (2), a mubiti osori a lui, che volori era avidis-

(i) Lett. Tom. IV. Leli. 6. pag. 129.

(2) Not vedremo fra non moito che il Tasso nei 24 Marzo 1876, perga il Gonzaga a conservagii faldio siai grazia del Medici e propezia Genora a conservagii faldio siai grazia del Medici e propetto e non moito inferiorio. E soggiugne: o Diró socio che a liai for magnanimità è convenerole il mostrare, che amor della virtia, non coli verso gli altri, gil abbia mossi al turifarmi con turito così bargo. E il Serassi servire in hie occasione, T.1., a pag. 217, « riei il Tasso bermanya acceltare il ravio fallogi moovamente dal Gionzaca per narie della Casa del Sedeti con targhismme, ad concratissime codicioni. » Disupper l'invito fa in aequilo conoratis.

simo (1). Ecco la risposta data dal Tasso al Gonzaga nel 31 Marzo 1375, dalla quale chiaramento si rileva quali fossero state le proposizioni del Gonzaga. Io prego il lettore a volerni accordar qui tutta la sua attenzione, essendo questa la prima Lettera che riguarda il TRATTATO MEDICEO (2).

« In quanto al rimanente, V. Signoria sappia che in « . . . (3) molti mi molestano, ma nessuno me ne caccia; « jo però sono risoluto di cedere quel luogo, che non credo « che facilmente mi fosse tolto: e perchè non mi contento « intieramente d'esso, e perchè mi pare troppo gran fatica « star sempre su lo schermo: ne gli utili, e gli onori, o le « speranze . . . . . sono tante . che meritino tante difese : chè « già per cosa, che'l meritasse, non mi rincrescerebbe il coma battere. Verro dunque a Roma alcun mese dopo la edizione: « e fra i doni ch'io ebbi da Urbino, e'l guadagno che farò del « Libro, spero ch'io metterò insieme quattrocento scudi. Questi « non mancheranno; se il Signor Duca, o altro Estense mi do-« nerà alcuna cosa, lucro apponam; ancorchè d'uno cioè del « Marchese da Este, sia certo che farà qualche dimostrazione. « Ma che sono quattrocento scudi, a voler godere i frutti e non « consumare il capitale? Pur se bisognerà anco consumare « del capitale , son risoluto a farlo. In Roma vo' vivere in ogni « modo, o con buona, o con mediocre, o con cattiva con-« dizione, se sarà più potente la malignità della mia for-« tuna, che'l favor di V. Signoria, o d'altri miei Signori. a I . . . . . . . per Patroni non gli vo' in alcun modo .

<sup>(1)</sup> Lell. Tomo 3. Lell. 41. a pag. 233. « Non credo che ci sìs ci mìglior somo di me, në li più siucren, nè che estesse più saiblo ci ai dianajo; perchè a' nostri fetupi non si trova alcuno esempio di e a l'eduajo; perchè a' nostri fetupi non si trova alcuno esempio di e variette ciacuno. In questa parte non vorrei esser letiato nocerchiamente, reacte se no escreta mat bouno qu'innace, ma avendo inaligina, vivo sempre pieno di mallinconia: non però tanto, ch'io non mi rida di sillo le cose. «

<sup>(2)</sup> Lelt. Tom. 3, Lett. 10, a pag. 35.

<sup>(3)</sup> È facile il supplire « Ferrara ». Sappia intanio il Lettore che gli aliri vuoli che sia per incontrare in questa o in alire Lettere, che p produtrò, vengono sempre dall'originale, non mai da omissione.

È chiaro che la lettera di Scipion Gonzaga, a cui il Tasso risponde con questa qui sopra riferita, è la prima, con la quale l'invitò ad accettare il Trattato Mediceo; ciò apparisce da quanto gli scrive il Tasso: « I . . . . per Patroni a non gli vo'in alcun modo, nè ora, nè poi; però VS. tronchi « ogni occasione ec. » Se uon fosse stata la prima lettera , il Tasso non gli avrebbe scritto tronchi ogni occasione; ma « le rammento di troncare ogui occasione ec. » o altra consimil frase. Che questa sia la pr.ma lettera scritta dal Gonzaga al Tasso, ciò è pure affermato dal Signor Rosini nella sua lettera terza al Sig. Defendente Sacchi, Pisa 1838 a pag. 5: « Or di « contro alle dichiarazioni dei Ministri , vediamo quali sono « quelle del Tasso. Il Gonzaga innauzi al viaggio di Roma « gli propose nel Marzo 1575 d'andare a servire i Medici. « L'epoca è notata dall' Avversario ; e non può esser con-« troversa. Che cosa rispose Torquato? e precisamente il 31 « Marzo di detto anno? Ricusò apertamente. Ecco le sue « parole: In Roma vo' vivere in ogui modo, o con buona, o « con mediocre, o con cattiva condizione, se sará più po-« tente la malignità della mia fortuna, che il favor di V. Si-« gnoria, o d'altri miei Signori. I . . . . . per Patroni non a gli vo in alcun modo ne ora, ne poi; però V. S. trouchi ogni a occasione. Or chi sono quegl I . . . . tolti dalla stampa? Si a potrà sofisticar quanto vuolsi; ma è certo che quegli I . . . . a sono i Medici; perchè non sappiamo che altri Principi da a servire a lui fossero proposti; perchè l'Avversario dice, che il o Trattato Mediceo fu dal Gonzaga offerto al Tasso in Marzo

<sup>(1)</sup> Qui pure, come avverie il Black, deve supplied « Ferrara ».
Capponi, Saggio sul Tasso, Topo I.

« 1575; e perché la risposta di lui è del 31 del mese mede-

Sel conseguenze tutte interessanti si deducono da guesta lettera al Gonzaga:

I. Che non era il Duca Alfonso, che molestasse il Tasso, e per cui questi volesse abbandonar Ferrara. « V. S. sappia a che in Ferrara molti mi molestano, ma nessuno me ne caccia; « jo però sono risoluto di cedere quel luogo, che non credo a che facilmente mi fosse tolto, » Il solo Duca poteva cacciarlo di Ferrara, ed egli dice: « ma nessuno me ne caccia »: dunque non era il Duca che lo molestava, e il Tasso vuol farlo intendere al Gonzaga, il quale lo invitava ad altro servizio: anzi attesta il contrario, quando dice che vuol cedere il suo luogo, quantunque non creda che facilmente ali sarebbe tolto, Il Duca pertanto non avrebbe permesso, che altri gli togliesse il suo posto; dunque lo desiderava appresso di sè,

Ciò concorda pienamente con quanto scrive nella lettera antecedente al Pinelli, ove parla dell'invidia degli emuli « con invidia degli emuli, con allegrezza degli amici »; ma in quanto al Duca, dice che lo voleva sempre seco, e che i suoi favori erano grandi verso di lui.

Nella lettera poi di questo giorno .lungi dall'accusare che ne ricevesse inquietudini, dice che forse poteva ottenerne qualche dono: « Verrò dunque a Roma . . . . . . . guesti « (quattrocento scudi) non mancheranno; se il Sig. Duca, o a altro Estense mi donerà alcuna cosa ec. » E in tutte le occasioni, nelle quali durante questo Trattato il Tasso parla del Duca, non che accenni di aver ricevute molestie da lui, ne palesa i favori, e l'affetto, e dichiara le obbligazioni che perciò gli deve. Sarà questo di conferma a quanto qui scrive. nè io mancherò di notarlo.

II. Che non era per queste molestie (che a lui faceva travedere, o ingrandiva il suo umor melanconico), che egli volesse veramente abbandonar Ferrara, ma perchè non era intieramente contento del suo luogo, ch'è quanto dire dell'emolumento, che ne ritraeva. Infatti quantunque dica in principio che abbandonava il suo luogo, non solo per non esserne intieramente contento, ma anche perchè gli pareva

troppa fatica di star sempre su lo schermo (contro le molestie . dalle quali doveva difendersi ) poichè , soggiunge , che per cosa che'l meritasse non gli dispiacerebbe però di combattere, dunque non era per questa fatica ( in difendersi dalle molestie), ch'egli abbandonava il suo luogo; ma perchè non gli pareva, che ne valesse la pena, non essendo tanti gli utili, gli onori, e le speranze da combattere per esso: « io però a sono risoluto di cedere quel luogo, che non credo che faa cilmente mi fosse tolto, e perchè non mi contento intiea ramente d'esso, e perchè mi par troppo gran fatica lo star « sempre su lo schermo: ne gli utili, e gli onori, o le spe-« ranze . . . . . . . sono tante, che meritino tante difese; a che già per cosa, che 'l meritasse, non mi rincrescerebbe il « combattere ». E in tutte le altre lettere, che io riferirò, scritte al Gonzaga durante questo Trattato, mostra il Tasso, che abbandonava il servizio Estense per non esser contento degli emolumenti che ne riceveva. E questo pure confermerà quanto qui scrive.

III. La volontà assolutamente determinata del Tasso di abbandonare il servizio del Duca Alfonso anche a costo di trovarsi in cattiva condizione.

So nella antecedente lettera al Pinelli del Giugno 1575 lascia il Taso travedere la sua volontà di abbandonar Ferrara, la csprime qui con tali parole, che vauo è il cerrarne altre più determinate di queste: « Verrò dunque a Roma. « ..... In Roma vo' cirere in ogni modo, o con buona, o « con medicere, o con cativia condizione. » Queste parole non hauno bisogno di comento, e sidano oggi sofisma. Volera dunque il Tasos abbandonar per sempre il servizio del Duca, e così per sempre Ferrara. Es es ferma spiega qui il Tasos la sua volontà di coler viere in Roma, irremortibile pure sarebbe stata quella d'Alfonso in non riceverto mai più in Ferrara. Consegnogo gli Storici Ferrarsi (1), che Alfonso era inesorabile con chi abbandonava il suo servizio per pasarea a quello d'un Principe straniery ce Egli nel 1574.

<sup>(1)</sup> Barolti « Difesa degli Scrittori Ferraresi » pag. 55.

con rigorosa legge lo proibl. Scrive il Faustini (1) parlando di quest' anno: a Proibi in questi giorni il Duca che niuno a si potesse allontanare dalla Città per andare a servire a altri Principi senza sua espressa licenza. »

E il Barotti (2) nella Difesa del Cav. Guarino, parlando del Duca Alfonso, così scrice: e Probì ai suosi sudditi l'and dare a metter casa altrove, e se alcun di loro avesso tentato di buscarsi fortuna in altra Corte, che nella sua, se e ne chiamava in certo modo offeso, di che testimonio ne furono tra gli altri il Cavalier Guarino, et Ercole Psaquini.

Parlano anorao più schietto le memorie domestiche di quei tempi, riferite dal Sig. Alessandro Guarini nella vita del cav. (pag. 169). Il luca Alfonso il quale in siffatte occaro correnze era severissimo Principe, non pur da Ferrara te-neva lontano il Cavaliere. ma da tutte le Corti, e da quella

Dunque il Tasso volendo nel 1575 andare a stabilirsi in Roma, era delerminato a non più riveder Ferrara. E noi vedremo in quasi tutte le Lettere scritte al Gonzaga rinno-

« di Mantova l' avea fatto ultimamente partire (3).

<sup>(1)</sup> Aggiunta alle Isiorie dei Sig. Gaspero Sardi nuovamente composia dal Sig. Bott. Agostino Faustini Ferrarese. In Ferrara, per Giuseppe Gironi 1616. Ivi a pag. 59.

<sup>(2)</sup> Difesa degli Scrittori Ferraresi, a pag. 55. (3) Così il Barotti che prosegue a citare in questo rapporto altri faili. È poi da vedersi quanto in questo proposito scrive nei medesimi termini il Tiraboschi, Storia della Letteratura, Firenze Vol. VII. 1312, 1314, 1315. Non vuoisi celare questo suo difelto. Più ancora aveva in ira chi avesse ricorso ai Medici, talchè quei Padre Panigarola cacció in bando nei breve spazio di poche ore dopo averio colmato di grazie, e di doni, per aver egli brigato presso il Cardinal de' Medici, affine di oltenere il vescovado di Ferrara dopo il Vescovo Leone, (Vedasi ta Chiarissima Canonict « Della Prigione di Torquato Tasso » a pag. 38 ). E ho di già narrato quant' avversione nutrisse contro D. Cesare per la contratta parentela col Medict. Se perianto Alfonso amò sempre il Tasso, e sempre lo favori (come vedremo in questa prima perte) non ostante questo suo doppio costante errore, e di volerio abbandonare, e di abbandonario per i suoi acerrimi rivali, i Medici, bisogna ben dire che quell'affetio, che fiu dai primi giorni dimosirò Alfonso a Torquato, sempre a lul con tenaci vincolt lo stringesse, quando con lutti gii aliri era in queste occorrenze severissimo.

vare il Tasso il proponimento di abbandonare Alfonso per passare ai Medici, sino a divenire in lui una smania, sino a parergli di non vivere fra gli uomini mentre stava in Ferrara.

Ora domanderò io: se i supposti amori del Tasso con la Principessa Leonora fossero mai esistiti, Torquato, che il Duca non cacciava di Ferrara, ma lo voleva anzi presso a sè, e lo colmara ad ogni momento di nuovi favori, TORQUATO AVREBBE VO-LUTO SPONTANEAMENTE ABBANDONAR PER SEMPRE FERRARA, PER ABBANDONAR PER SEMPRE LA PRINCIPESSA CHE DICONO AMATA DA LUI? lo ho detto, ho ripetuto, e se Dio m' accordi vita, nienamente lo proverò, che questi amori sono un sogno; che ogni parola uscita dalla penna del Tasso è una dimostrazione di questo sogno. Ma dimando intanto, e giudici ne invoco quanti spirano l'aure di vita, se contro questi sognati Amori non esistesse altra prova, che questo fatto, d'aver voluto il Tasso fino del 1574, e sicuramente nel 1575 e 1576 (e dopo ancora) andar lungi per sempre da Ferrara, e così voler privarsi per sempre della Principessa, di cui lo immaginano, e in quell'epoca istessa, amante, e corrisposto, sarebbe mai credibile, che potessero ammettersi questi amori? Ognun sa, che acli schiavi di questa tiranna passione, i lunghi giorni sembrano istanti, se fortunati; se infelici, i momenti di lontananza secoli paion loro, tanta è in essi la smania di avvicinar sovente gli oggetti delle lor follie; si che i Poeti, che sotto il velame delle finzioni adombrano il vero, cantarono che altri per rivedere l'oggetto dei spoi desiderii ai flutti del mar tempestoso affidò la cara vita, e pur troppo vi perì; altri non temè scendere nei regni negati ai viventi.

E si vorrà che il Tasso caldissimo amator riamato, come fingono, da nessuma circostanza, da nessum motivo astretto, ab-handonar rolesse per sempre, se amata l'avesse, la vaga, e gentil sorellà d'Alfonso? Questo sarebbe il caso di dorer ripetere con un Poeta, troppo a tostumi fatale, e troppo atofo (1), quel che egli serisse in altra circostanza, che bisognerebbe cioè cangiar natura alla natura sitessa.

IV. Che non voleva i Medici per suoi protettori: a I . . . .

<sup>(1)</sup> Negli Animali parlanti, se la memoria non m'inganna.

a per patroni non gli vo' in alcun modo ne ora, ne poi. » Non tratterrò il lettore per provarli che in queste parole a I . . . . per patroni a non possono intendersi che i Medici, mentre (e sopprimo per brevità molte altre prove che addur potrei) altro trattato non ebbe fuori che coi Medici, e mentre l'istesso Signor Rosini, di cui ho riferito la testimonianza, egli stesso ha provato, che qui devono intendersi assolutamente i Medici. Merita però riferirsi quanto a questo proposito scrive l'Illustre Black nella bellissima vita del Tasso (1) da lui composta: Black il più profondo scrittore di quanti del Tasso si sono occupati. Così egli , riferendo nella seguente nota (2) le accuse di Torquato al Gonzaga, d'essergli stato cagione della sua infelicità, così si esprime; α Opere (del Tasso) Vol. IX. pag. 228. « Il principio e la cagione della mia infelicità fu la α venuta a Roma nell'anno santo, invitandomi il Sig. Sci-« pione Gonzaga, ora Cardinale. » E in una Lettera a questo Prelato, Vol. X. pag. 387. a Ma voi anco non potete negare « di non avermi, volendomi giovare, gravemente offeso, e « di non aver porta alcuna occasione, ed alcuna quasi necesa sità ai miei errori. Io non so se il Tasso allude ai Medici « nel seguente passaggio d'una lettera del 31 Marzo 1575, « quando parla del suo proponimento di lasciar Ferrara, e a di vivere in Roma. I . . . . per Patroni non gli vo' in alcun a modo, ne ora, ne poi; peró V. S. tronchi ogni occasione, che a senza mio pro', possa solo portarmi una vana soddisfazione, « ma con molto mio danno possa movere la mia vanità a vanega giare, Avvertisca di non scrivere (a Ferrara) sopra questo « particolare cosa, che smarrendosi la lettera, e capitando in « man d'altri, potesse nocermi. Dell'altre pratiche si può « scrivere più liberamente. Op. Vol. X. pag. 96. Se il Tasso, « com'è probabile, allude qui ai Medici, e se Scipion Gonzaga « l'ha in un certo modo obbligato, quantunque contro la di lui « volontà, di attendere, come egli fece in seguito, all'offerta « di questa famiglia, OUEST' ECCLESIASTICO PUO' IN VE-« RITA' ESSER CONSIDERATO COME LA CAUSA DELLA « SUA ROVINA. »

<sup>(4)</sup> Life of Torquato Tasso, by Iohn Black. Edimburgh 1810. (2) Ivi Tomo I. a pag. 233.

Eco dunque pienissimamente confermato dal Black il Tratato Medicco, ecco pienissimamente confermato essere stato esso la causa delle sventure del Tasso. Dico Black, cho se il Tasso allude ai Medici nella sua lettera del 31 Marzo 1575, deve considerarsi il Gonzaga come la eausa della sua rovina.

Ma il Sig. Rosini prova col periodo da me riferito, che la lettera del Tasso del 31 Marzo, è in risposta al Gonzaga, che gli propone nel Marzo 1575, di andare a servire i Medici, e prova che si potrà siofisticare quanto si vuole, ma è certo, che quegli e 1 . . . . sono i Medici; e dunque è dimostrato dall'istesso Sig. Rosini, che il Chiarissimo Black dichiara, che la causa delte sventure del Tasso fu il Trattato Medico. Ma vè di più: In riprova che il Gonzaga fu la cagione dello sventure del Tasso (prechè lo invitò al servirio dei Medic) cita il Black la lettera in cui il Tasso nel 1579 serive di prigione a Scipion Gonzaga quelle famoso parole: e ma voi anco non potte negare di non acermi, colendoni giovare, graemente offeno, E e DI NON AVER PORTA alcuna occasione, ed alcuna quasi s necessità al miei errori. »

Dunque riconosce il Black, che il Tasso posto altora, net 1579, in prigione, dichiarava con guesta Lettera a Scipion Gonzaga (l'autore del Trattato Medicco offertogli nel 1575), che era in prigione per colpa di lui, Testimonianza del Tasso ehe non potrà mai impugnarsi, perchè dat dolore elle non mentisce, spintagli sulle labbra nei primi giorni della sua prigionia; perchè ripetizione d'altro simile lamento fatto al Gonzaga in principio dell' istessa Lettera a non potete almeno nea gare di non conoscermi , e DI NON ESSERE IN PARTE STA-« TO CAGIONE DELLA MIA INFELICITA'»; perchè preceduta ivi da altra dichiarazione, che i Medici dal suo stato felice lo avevano precipitato in quella prigione (e il solo Gonzaga aveva invitato il Tasso al Trattato, e così ad abbandonare Alfonso in nome de' Medici); perchè tutta la lettera è un libero appello al Gonzaga a pagargli l'obbligo suo, coll'ottenergli la liberazione da quel funesto soggiorno, e perchè tanto volte rinnovata.

E cita il Black la lettera che il Tasso scrive da Roma a Fabio Gonzaga nel 9 Marzo 1590, in eni gli dice: « Ma se io « avessi avuto altro proponimento, poteva ridur nella me« moria di ciascuno, che il principio, e la cagione della mia in-« felicità fu la mia cenuta a Roma nell'anno Santo, invitandomi

« il Sig. Scipion Gonzaga, ora Cardinale, »

Dunque riconosce il Black che il Tasso nel 1590, scrivendo a Fabio Gonzaga, quindici anni dopo il principio del funesto Trattato; da Roma, e così in pienissima libertà, gli dice animoso contro il parente suo, contro il Principe dell'Impero, contro il Cardinal Gonzaga, che egli fu principio, e cagione della sua infelicità, invitandolo a Roma nel 1575. E così riconosce, che scrivendo il Tasso dopo quindici anni; libero da ogni timore, e con tutto l'ardire che nasce dai sofferti mali e dal vero, conferma irrevocabilmente, che la causa delle sue sciagure, e così della sua prigionia, (che fu la maggiore di tutte), fu Scipion Gonzaga poi Cardinale. E di qual altra infelicità poteva Scipion Gonzaga essergli stato principio e cagione? E tanta è la forza della verità, che il Serassi istesso che non concluse mai apertamente, che il Trattato Medicco era la causa della infelicità del Tasso, accennò due volte che lo era stato il Gonzaga, l'autore del Trattato (lo che era però il dire indirettamente il medesimo); ed in una di queste lo fece coll'invocar l'accennata lettera del 9 Marzo 1590 a Fabio Gonzaga, così scrivendo (1): « Il Tasso medesimo in una Lettera al α Sig. Fabio Gonzaga (Op. Vol. IX pag. 228.) confessa, che a 'I principio, e la cagione della sua infelirità fu la sua venuta a a Roma nell'anno Santo, invitato dal Sig. Scipion Gonzaga (2) ». E scrisse in altra occasione il Serassi (Tom 1. a p. 250); « Per a altro egli medesimo (il Tasso) comprendeva, e lo confessò al a Sig. Scipione, che questa sua irresolutezza (nell' aderire agli a inviti dei Medici) era stata, e temeva che dovesse essere au-« che in avvenire la rovina di tutte le sue azioni, COME PUR « TROPPO LO FU ». Ecco dunque dichiarato pienissimamente dal Serassi e dal Black, che Scipion Gonzaga fu la causa delle sventure di Torquato: lo che è dichiarare, che lo fu il Trattato Mediceo. Vedremo in segulto le altre dichiarazioni in questo rapporto di questi due Biografi del Tasso.

<sup>(1)</sup> Tomo I. a pag. 232. Nota 4.

<sup>(2)</sup> Nei mio manifesto dei 23. Settembre 1837, io invocai appunto gli articoli di questa tettera a Fabio Gonzaga.

5. Che il Gonzaga aveva accompagnato questo invito con offerta di onorificenze per parte dei Medici: « però . . . . V. S. « tronchi ogui occasione, che senza alcun mio pro' possa solo g portarmi una cana sodisfazione, ma con molto mio danno pos-« sa movere la mia vanità a vaneggiare ». Il Gonzaga gli aveva danque offerto per parte dei Medici (giacchè il Tasso lo prega a troncare ogni occasione) una vana soddisfazione, che poteva senza suo pro'muover la sua vanità a vaueggiare. E questa, io lo dirò, era la Croce di S. Stefano, istituita da Cosimo I. Lo rammenta il Tasso all' istesso G. Duca Ferdinando Primo, già Cardinale, scrivendogli nel 20 Dicembre 1594 (Tomo V. Lett. 44 a pag. 56); « Oui in Roma mi vogliou coronar di lauro. « o di altra foglia: ed jo non avendo potuto avere la corona « d'oro, avrei almeno voluta LA CROCE, ma con animo e « con dignità di portarla pubblicamente. E percué ovesto fa-W VORE MI PU PROMESSO IN NOME DI V. ALTEZZA SERENISSIMA @ DAL SIG. SCIPIONE GONZAGA, POI CARDINALE, MOLTO PRIMA che « cominciassero le mie sciagure, ho aspettato più tosto occa-« sione di ricevere, o di chiedere altra grazia, » Quando il Tasso nel 1575 scrisse: « V. S. tronchi ogni occasione, che a senza alcun mio pro possa solo portarmi una vana sodisfa-« zione, ma con molto mio danno possa movere la mia vantà « a vaneggiare » è forza concludere che gli fosse promessa la Croce di S. Stefano, ma senza Commenda che gli portasse un emolumento, come moltissime in quell'epoca se ne conferi-'vano; perciò il Tasso dice « senza alcun mio pro' ». E quale gli fu allora offerta nel 1575, tale sembra che la chiedesse al Gran Duca Ferdinando nel 1594, a Avrei almeno voluta LA CROCE. « ma con animo e con diquità di portarla pubblicamente. » Qui non è dimanda di ensclumento unito all'onore; ma solo si mostra la brama onorifica di portar la Croce pubblicamente. Rispondendo nel 1575 al Gonzaga, che glie la prometteva, e non volendo il Tasso accettarla per timore dei danni che giustamente ne poteva temere, la dice a una vana sodisfazione, « che avrebbe potuto muovere la sua vanità a vaneggiare » espressione da cui traspare quanto volentieri l'avrebbe ricevuta, perchè, quantunque vana, la chiama però una sodisfazione.

1, perché, quantunque vana, la chiama però una sodisfazione. Lo scrivere poi del Tasso al Gran Duca, che il Gonzaga Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I. gil promesse la Croce in suo nome, molto prima che cominciasevo le suo esiquere, ciò cionicide coll'a nuno 1575. Principio e aggione delle sciagure del Tasso fu cerio il Trattato Mediceo, offertogli dal Gouzaga nel 31 Marzo 1575, perchè allora, al cominciar di esso, si destarono nel Duca Mionso i sospetti contro il Tasso, ma questi non si convertirono in effetire sciagure, funcie nel Luglio 1577, lenendo il Tasso dello sleggon del Duca per il Trattato che il Gran Duca istesso gli aveva nanifestato, loggi di Ferrara. E questa ecrto fu la prima grande sciagura, fonte di tutte l'altre. Dunque dicendo il Tasso che la Croce gli tu offerta per nezzo del Gonzaga molto prima che cominciassero le sue sciagure, accenna alla lettera scriitagli dal Gonzaga nel Marzio 1575.

E ció tanto più, che nel Novembre 1373 essendosi portato il Tasso a Roma presso il Cardinale Ferdinando de' dedici, poi Gran Duca, l'avrebbe egli stesso promessa in quella occasione al Tasso, quando non l'avesse già fatto antecedentemente per mezzo del Gonzaga; e se questi glie l'avesse promessa dopo il 31 Marzo 1575, ne resterebbe alcun restigio nelle molle risposte scrittiggi da Torquato fino al 1577, nè cenno pure se ne velle in quelle. Ecco dunque come nel 31 Marzo 1575, fu tentala l'ambitone del Tasso.

6. Che il Tasso conoscera non esser consentanco allo leggi d'onore l'accettare quest'invito, e quest'offerte fattegli dai Medici per mezzo del Gonzaga, come udiremo in breve che più volte scrisse a lui medesimo. Se il farlo fosso stato indifferente, arrebbe egli temuto che scoperto potesse arrecarqti molto danno?

Questo occessivo timore mostra quanto motiro il Dura Alfionito e l'offerte procederano dai suoi nemici, e perché così Torquato infrangeva la legge emanata nell'anno precedente, che
prolibira di partir da Ferrara per passare a straniero servizio. E
per questo Torquato avverte l'amico di non serviere su ciò a Ferrara, potendo la lettera capitare in mano d'altri. Edè per questo,
lo credo, che il Tasso respinse in questa lettera con molta asprezza (apparente) il trattato offertogli dal Gonzaga. Tanto è poi
vero che quest' asprezza era apparente, che il Tasso gli serisse

nel Maggio 1576, aver egli conosciuto fino da quando gli scrisse questa prima lettera, che egli doveva risolutamente accettare il suo invito: « Ed io ancora conosco, e conobbi a anco, quando le scrissi la prima lettera, che s'altre volte « fui richiesto, e rifiotai, ora si conviene il richiedere; e che non « posso venire a questo, se non vengo risoluto; nè ad altro « avrei scritto così irresolutamente » (1). Quest' asprezza inoltre senza questa causa non avrebbe alcun principio di ragione: perchè i due fratelli Medici, il Cardinal Ferdinando, e il Gran Duca, splendidi, e potenti, appartenevano ad una famiglia, costante nido e ricovero di Letterati, onde non potevano senza un perchè esser ricusati, e molto più con animosità, da chi aveva pregato il Gonzaga di procurargli nn nuovo servizio, volendo assolutamente lasciar l'Estense, e bramando di collocarsi in un altro non inferiore, ed in specie in Roma, ove il Cardinale teneva illustre Corte. Si aggiunga a ciò che l'amico suo Gonzaga era intimamente devoto ed obbligato ai Medici, sicche il Tasso non avrebbe potuto ricusarsi, almeno senza una scusa, e in tutt'altro modo ei lo fece, onde ricuoprir così la sua tema sotto il velo d'un fermo rifinto Se il Tasso nel 31 Marzo 1575 ricusò il servizio Mediceo

(e dimostrai che ciò fu contra sua voglia) propostogli dal Gonzaga sei giorni dopo, nel 6 Aprile, avra già variato consiglio, e voleta aderire a quello. Ecco come scrisse al Cardinale Albano (3): « E se, com'i o spere, potrò col counsiglio di alcuni e giudiciosi, ed intendenti dare il Poema alla stampa questo « Settembre, me ne verro poi a stare alcun mece a Roma; il « che prima non ho giudicato che mi fosse lecito di fare, non a avendo soddisfatto a quel che mi pareva d'esser obbligato col serenissimo sig. Dura mi opatrone, dal qual obbligo mi e parrà d'essere in parte alleggerito con la dedicazione del Poema. E certo motti desiderp ini tirano a Roma; ma nissan e maggior però, che quello di far riverenza a V. S. Illustriss., e col considero di sie divisivare il corso della mia via. Fra e col considero di sie divisivare il corso della mia via. Fra e col considero di sie divisivare il corso della mia via. Fra

<sup>(1)</sup> Lett. Tom. IV. Lett. 31, a pag. 131.

<sup>(2)</sup> tvi Lett. 6, a pag. 129.

α tanto mi confido, che se in alcuna cosa avrò bisogno del suo a favore (il che le sarà significato, quando occorrerà, dal Sig.

« Scipion Gonzaga), me ne sarà al solito liberale, »

L' Albano dunque doveva impiezare il suo favore per tro-

vargli un protettore, secondo quello CHE GLI SARA' SIGNI-FICATO DAL SIG. SCIPION GONZAGA. E chi gli avrebbe proposto il Gonzaga ? I Medici. Nè poteva essere altrimenti. Il Gonzaga il quale con tanta

deliberazione e tanto interesse, avera negli ultimi di Marzo offerto al Tasso il servizio Mediceo, come poteva nel 6 Aprile aver già mutata volontà per la lettera da lui scrittagli nel 31 Marzo, sei giorni avanti, e forse, attesa la distanza, solo da tre giorni riceva... ? Incaricato dai Medici d'invitare il Tasso al loro servizio, poteva il Gonzaga contro la commissione avuta da quei potenti , ai quali era estremamente obbligato , e dei favori loro desideroso (1), poteva, dico, voler procurare al Tasso un altro patrono? E l'avrebbe forse potuto fare in si breve spazio di tempo? E il Tasso avrebbe potuto supporre tanta e si sollecita mutazione nel Gonzaga, dopo un invito così splenpido, e premuroso? Se il Tasso non avesse inteso d'invitare il Card. Albano ad unirsi al Gonzaga nel procurargli il patrocinio dei Medici , come l'avrebbe pregato a far ciò verso un Patrono, ignaro qual fosse quello sceltogli dal Gonzaga, ponendosi così nel rischio di dover poi rifiutarlo, come aveva rifiutati i Medici? Dunque non potendo assolutamente il Tasso supporre. che il Gonzaga avesse allora cangiata opinione, canglò egli di deliberazione, non di volontà ( giacche abbiamo udito che quella non era stata la sua decisa volontà, neppure nel momento istesso che scriveva al Gonzaga di riflutare il fattogli invito ); e pregò in tal guisa il Cardinale Albano a favorirlo presso i Medici, sapendo che questo, e non altro gli avrebbe significato il Gonzaga; tanto più dopo che egli (il Tasso) si era nella di lui volonta rimesso, con questa lettera al Cardinale indirizzata.

<sup>(1)</sup> Quando Scipion Gonzaga nel 1575 ebbe per carcere Tordinona, il Cardinale Ferdinando de' Medici gli fece conoscere, sopra ogni altro, il suo costante altaccamento, e i suoi buoni uffici. Vedansi i citati Commentari a pag. 187.

Nel 31 Marzo aveva Torquato data risposta al Gonzaga sull'offertogli servizio Mediceo, e già nel 13 Aprile temeva che le sue lettere, che egli spediva a Roma, non Fossero intercette, e così che fosse noto il tutto ad Alfonso. Quindi scriveva all'amico, che gli avrebbe spedito l'ottavo canto, se non avesse deliberato di non mandar cosa alcuna, ore prima non aveva avviso che la orecedente lettera fosse capitata 1); a Sono intorno al nono canto, · nel quale non mi pare che vi sia molto, che fare. Manderei « per questo ordinario l'ottavo, se non avessi deliberato di « non mandar cosa alcuna, se prima non ho avviso che la pre-« cedente sia capitata: e questo dico, perché lasciai in Padova a al Sig. Pinello il settimo, perchè il mandasse a V. S. » E non molto dopo (2) a Avrei molto caro d'intendere se la mia lette-« ra, ch' era co' quattro primi canti, si smarri, o no, perché a in essa scrivea alcuna cosa, ch'è necessario che V. S. sappia ». Noi vedremo nelle lettere che seguono con quale agitazione il Tasso spiega questo suo dubbio. Se era un sogno della sua turbata immaginazione il creder che gli si intercettassero le lettere, convien ben dire, che lo sgomentavano assai le conseguenze di questo invito del Gonzaga, ove fosse stato scoperto; e se quel che il Tasso scriveva, non era un sogno, è d'uono convenire, che appena il Mediceo servizio gli fu offerto, il Duca Alfonso ne fu subito informato. Che fosse un sogno l'hanno creduto Ginguenè, e Suard. Scrive il primo (3): a Aveva alla Corte dei « nemici, lo sapeva da gran tempo, e da quel puuto solo prese « a temergli, Alcuna delle lettere che scriveva a Roma, e delle « risposte che ne riceveva, e volgevano intorno alla correzione « del suo Poema, non giunsero prontamente, ed egli immaa gino che i suoi nemici le intercettavano per discoprire le obiea zioni che gli venivano fatte, e valersene contro di lui, allor-« chè avesse pubblicata la sua opera, » Scrive Suard (4); « Si « vede che la sua immaginazione si riempiè di vani terrori.

<sup>(1)</sup> Lett. Tomo III. Lett. 11 . a 36.

<sup>(2)</sup> Ivl a pag. 37.

<sup>(3)</sup> Ginguenė. Milano. Tomo IV, a pag. 39,

<sup>(4)</sup> Nolice sur la vie et le caractère du Tasse « Jérusalem Delilivrée » Poeme traduit de l'Italien, Paris chez Hector Bossauge 1829. Ivi XXIX.

« e di triste diffidenze. Egli si credè circondato da nemici e da a invidiosi. Egli immagino che degli uomini gelosi della sua rea putazione, e del suo favore intercettassero le sue lettere, e fa-« cessero fare delle false chiavi per introdursi presso di lui nella « sua assenza, ed involargli le sue carte, » Ecco come questi due profondi Scrittori della vita del Tasso hanno riconosciuto. che fino del 1575 la sconvolta immaginazione del Tasso lo portava a tener per vero quel che non era che un sogno! E pur troppo il folle umor melanconico che turbò la sua mente fino da'suoi primi giorni, gli fece immaginar molestie; gli fece in seguito veder nemici e insidie, che non esisterono mai: ma che le lettere gli fossero intercette io son d'opinione che la cosa fosse vera: e come ciò avveuisse spero di porlo in chiaro. Ed ecco i motivi che m' inducono a così credere. Nel 10 Giugno di questo istesso anno 1575, noi udiremo prorompere il Tasso in tale disperata esclamazione, che mostra esser noto al Duca il suo segreto; nel Luglio noi leggiamo che la Duchessa d'Urbino gli scrive in modo che ne fa certi, che tutto era noto ad Alfonso. Ouando dunque non può mettersi in dubbio, che Alfonso aveva già notizia di questo Trattato, non molto dopo che al Tasso fu offerto; quando d'altronde tredici giorni dopo questa circostanza, il Tasso si lamenta (e così poi successivamente e per molto tempo ) che gli erano intercette le lettere appunto del Gonzaga, è forza concludere che questo primo arresto di lettere, e i successivi, avvenissero per la notizia che Alfonso aveva del Trattato fin da guando fu offerto al Tasso. O guesta pervenisse al Duca per qualche imprudente parola del Tasso, non difficile a supporsi, o per qualunque altro siasi mezzo, non può ammettersi dubbiezza, che dopo ciò tutte le altre lettere scritte dal Gonzaga al Tasso, o viceversa, doverono essere in seguito intercette.

Infatti ciuque giorni dopo, il 18 Aprile, scrisse il Tasso al Gonzaga per dolersi di nuovo del sospetto, che le sue lettere gli fossero state intercettate (1). « Ho ricevuto l'altime di V. S. « dei sette di Marzo con lo scatolino, e ne la ringrazio. Il « mio sospetto enel termine, ch' io le scrisi per l'altra mia.

<sup>(1)</sup> Lett. Torno IV. Lett. 7, a pag. 129.

non n'accusa la riceuta de justiro primi canti, ch'io le mandai da Ferrara, il 2 di Qurassima; ne menola riceuta del quinto, ch'io le mandai da Padova quindici giorni sono; ne rispondere (j) AD ALCUS MIE LETTERE, che vennere o coi Canti di molta importanza di maniera che stimo, e ch'ogni cosa sia mal copitata, almeno que' primi, nella perdità de' quali, oltre la fatica del trascrivere, el dispiacre ch'à vivei che fossero in mano d'altri, vi sarebbo il daumo di molte corrotioni, delle quali non rilenni copia, e nom me ne ricordo. lo gl' indirizzai al Lamberto, conseguandoli a suo fratello. Parti con lui, el prephi in mio nome, che faccia monte correctione.

« Sono in grandissima ansietà d'animo, vedendo che V. S.

« fratello. Parli con lui, e'l preghi in mio nome, che faccia « tutta quella diligenza, che sarà possibile in si fatto caso. lu « quanto al quinto Canto, vivo in alcuna speranza che possa « esser comparso, dopo ch'ella m'ebbe scritto. Però non re-

q plicherò quello, che si conteneva nella lettera alligata, sinchè
 q V. S. non mi certifichi s'esso ancora si sia smarrito.
 p Così otto giorni dopo nel 26 Aprile (2);

« Gran confortom 'ha portato la lettera di V. S. perché
i o dublixa, che i Cauli fossero perdui, e quate mi facera
temer di peogio. Non testi però d'a visstrani, quanto prima
potrà, che gil altri sieno engialit. E perchè nepotro, che la
cagion della tardanaza non sia stata curiosità del Sig.
... o del fretallo, ch'abdia cabula leggeri i, e fore tratericerti, supplico V. S. a farue dal canto suo quelle provisioni,
che saran possibili, perchè non si divulghino, ne'vadano in
mano d'alcuno, com'avvenne dell' Egioga. »

Si osservi: nella lettera del 13 Aprile, chiede il Tasso con premura al Gonzaga di quella, che gli dovera aver recati i primi quattro Candi a perché in essa service adeuna cosa che a è necessario che F. S. sappia, a Cinque giorni dopo, nel 18 gli fa la medesima inchiesta, e gli service che guates lettera inviate coi quattro primi Canti erano di molta importonza. In questa terza annunziando al Gonzaga l'arriro di quella sua lettera ch'egli dice avergli recato gran conforto, gli isogniungo:

Cost la Stampa. Ma dovrebbe forse leggers? « nè risponde ».
 Lett. Tomo IV. Lett. 8. a pag. 131.

112 « jo dubitava, che iCanti fossero perduti, E OUESTO MI FACE-« VA TEMER DI PEGGIO, » Dunque la massima importanza di queste lettere, e il timore che andassero smarrite, non derivavano dai Canti, che quelle recavano, ma da ciò che in quelle era scritto riguardante il Trattato Mediceo. Così nel 3 Maggio (1): « Le ricordo I privilegi di Napoli, e di Parma: e la prego che a procuri di chiarirsi, onde nasce che le lettere, scritte da me in " diversi tempi, arrivino a V. S. in un medesimo di: e se vi è a fraude, me ne avvertisca, e per più sicurezza mandi le lettere a al Conte Ercole Tassone, a E nell'istesso giorno così scrisse al Gonzaga spaventato più che mai per queste lettere intercette (2): « Mandai l'ottavo e il nono canto, se ben mi ricordo , « il decimosesto d'Aprile, consegnato qui al Mastro della Posta. « V. S. non mi dà nuova della ricevuta, nè dallo Scalabrino « me n'è fatto motto, nè auco d'alcune lettere che io scrissi, « a V. S. e a lui per quello ordinario, e per l'altro appresso, « comecchè scriva d'essere stato egli medesimo alla posta. In « quelle lettere erano molte cose pertineuti al Poema, interno « alcune parti delle quali non mi soddisfaccio, nè vorrel che a fossero smarrite; ma più mi noja il dubbio, che non siano a state intercette, e mi si vanno avvolgendo mille pensieri fasti-« diosi per la testa, Supplico V. S. ch' usi ogni diligenza per « trovare i Canti, e le lettere, e trovandole, procuri che Messer « Giorgio intenda dal Mastro delle poste, se vennero per quel « medesimo ordinario, ch'io dico: ED ESAMINI BENE SE « SONO STATE APERTE , O NO: CHÈ VORREI PURE USCI-« RE DI OUESTO DUBBIO, CHE M'AFFLIGGE, CIOÈ, CHE « MOLTE MIE SCRITTURE SIANO RITENUTE, E POI « MANDATE, » Poteva esser maggiore l'ansietà del Tasso per queste lettere intercette? E il timore che l'agitava era ben altro che per lo smarrimento delle cose pertinenti al Poema: « Ma « più nti noia il dubbio, che non siano state intercette, e mi si « vanno avvolgendo MILLE PENSIERI FASTIDIOSI PER LA TESTA. »

Finalmente nel 7 Giugno di quel medesimo anno 1575, così scrive (3) a Roma a Luca Scalabrino, suo intimo amico

<sup>(1)</sup> Lett. Tomo III. Lett. 14, a pag. 43.

<sup>(2)</sup> Ivi Lett. 15, a pag. 46.

<sup>(3)</sup> Ivi Tomo V. Lett. 7, a pag. 13.

e del Gonzaga, cui il Tasso l'aveva raccomandato come par-"tecipe dei loro segreti (1), e che appunto atteso queste lettere intercette, gli aveva scritto enigmaticamente: « Ma senza « burla: chi volete che v' intenda, s'ora scambiate i nomi, a ora gli tacete? Ascanio (2) forse voleste dire, e diceste « Scipione. Ma quello Strozza chi è? Questo non saprei così « bene indovinare. Orsů anch' jo vo' trovar l' arte. Belzebů ti a scongiuro per la Deità del Cantone ec. Eccoti, io il so; è « il Sig. Giulio C . . . . ! l'avete trovato il messo fedele: è « gentiluomo veramente gentilissimo, ma non ha coscienza « scrupolosa in queste cose. È cortigiano in fatti, galante co-« me son io, e ci siamo trovati insieme in fractione panis, et α sigilli; chè, rompendo un sigillo, abbracciamo (3) poi la let-« tera. Vuole in somma vedere i secreti che son contenuti nelle « lettere, che gli capitano nelle mani; pensate quel che farà « de'handi d'Apollo, chè tali sono le poesie. Mi contento che ne a tolga una copia. Sia qui fornito il male, ch'io dico gran mera cè alla provvidenza del Sig, Scipione (4). Egli, m'immagino, « che sia l'autore di questo consiglio ottimo, e si crederà d'aver « assicurati i miei Canti con que' suoi sigilli mirabili, che sono « tanto belli, ch'è un peccato a guastarli; ed io per me non ar-« disco talor d'aprir le lettere per non guastar cosa si bella. Il « riso non mi passa il gozzo; e se non fosse che 'l Sig. Duca « m'ha donata oggi una botte di XII mastelli di vino prezio-« sissimo, che m' ha tutto raddolcito il palato, sputerei fele, a ed aluè, a

a ed atoc. »

Ho motivo di credere che quel Sig. Giulio C. . . . . sia
Giulio Coccapani, fratello di Guido Coccapani Fattor Generale

<sup>(1)</sup> Clò si vedrà più a basso, quando dovrò rifornare su questa Leifera, onde non deviare in questo momento dal principale oggetto, che è quello delle Lettere intercette.

<sup>(2)</sup> Facilmente Ascanio Giraldini, che il Tasso credeva a lui con-

<sup>(3)</sup> E qui la stampa ha « abbracciamo » ma avendo scrilio il Taso « ci siamo trovati » pare di necessità il teggere « abbracciamno ».

(4) L'Edizione Pisma ha « Scipilione » in vece di Scipione. Io lo credo errore. Lo Scalabrino non poteva scriver cesi per nascondere it nome del Gonzaga, glaccio sarebbe un artificlo iroppo grossolano.

Capponi , Suggio sul Tasso, Tomo I. 15

del Duca, ed ambi al medesimo molto affezionati, ma vogliasi credere che sia questi, o altri, poco monta.

Importa però assai l'osservare, che le lettere scritte dal Tasso al Gonzaga sono piene di lagune (tauto gl'interessava che se mai capitavano in mano d'altri, il suo segreto non fosse conosciuto, o almeno più difficile a interpretarsi ); e che lo Scalabrino, ch'era a parte di quello, scrivendo al Tasso, giunge perfino a cangiare i nomi delle persone; diligenza di cui il Tasso lo ringrazia: « Dell' avvertimento vi ringrazio, e credo che di-« ciate vero; pur me n'informerò. E con questo ringraziandovi « ancora della diligenza, che usate nello scrivermi, vi bacio le « mani, » Merita pure i nostri riflessi il narrarsi dal Tasso, che il Gonzaga onde impedire (per quanto si poteva ) che queste lettere fossero aperte, aveva immaginati alcuni sigilii; lo che fa chiaramente conoscere quanta importanza mettesse nel conservare il segreto del loro carteggio. È altresi da notare che, quantunque il Duca Alfonso fosse informato di tutto l'andamento di questo Trattato, che lo feriva nel più vivo dell'animo, pure, volendo vincere la volontà del Tasso, ch'era determinato a lasciarlo, ed era irritato per le lettere intercette, ad uttenere ciò impiegava la pazienza, l'affetto, e i doni. Non l'ha detto il Tasso chiaramente? « Il riso non mi passa il « gozzo; e se non fosse che 'l Sig. Duca m' ha donata oggi « una botte di XII mastelli di vino preziosissimo, che m'ha « tutto raddolcito il palato, sputerei fele ed aloè, »

Da queste lettere che io în dovuto riferire per intiero (în quel che riguarda l'argounento che io tratto), e ciò perché altri nou possa impugnarane la direzione e îl contenuto, il Lettore artà doundo rimauer convinto, che le lettere che erano in Ferrara intercette, o erano quelle da Roma dirette al Tasso dal diunzaga, o erano e risposte del Tasso a lui, che vivera in Roma. E artà inoltre osservato, che lo Scalabrino, ch'era pure a parte del Trattato Medicos cerives al Tasso coa alternatione di toni, e con lagune. Le lettere dunque, meno brevi e rare deviationi, nou riguardavano che il Poema, e il Trattato Medicos. Scrive il Serasi (1): « Per le lettere state intercette da nemici del Tasso se

<sup>(1)</sup> Tom. I. a pag. 232. Nota seconda.

« si era già SCOPERTO CH' EGLI PENSASSE AD ALTRA « SERVITU", nè costoro avevano mancato di farlo penetrare « al Duca, il quale per altro non sapea indursi a crederlo, »

L'istesso scrive il Fabbroni (1): « Non cessava ancora il « Duca di dargli segni di stima, e con un nuovo vincolo l'ob-« bligò alla Corte, dichiarandolo in luogo del Pigna Istorio-« grafo della sua Casa. Ciò nonostante prestava volentieri orec-« chie a quei che in segreto lo consigliarano di accettare le onoa revoli, e generose offerte del Granduca di Toscana, presso di « cui sperava di poter condurre una vita più tranquilla, e meno a sottoposta ai morsi dell'invidia. Il certo timor di questa, la « riverenza, e la gratitudine dovuta agli Estensi, la speranza « di un più felice stato sotto altro cielo, producevano nell'ani-« mo di lui un'agitazione tale di pensieri, da somigliarsi a un « mare tempestosissimo. Non ignorava che s'intercettavano, a e che si aprivano le sue lettere; che taluno era furtivamente a penetrato nelle sue stanze per rubare le Carte che vi si custo-« divano; che si subornavano i suoi servitori, e che si pensava « di stampare il suo Poema ec. » Cosl pure il Maffei (2): « Dava « il Poeta orecchio a coloro che in segreto lo consigliavano ad a accettare le onorevoli, e generose offerte del G. Duca di Toscaa na, presso cui sperava di poter condurre una vita più tranquila la e meno sottoposta ai morsi dell'invidia; ma la gratitudine « dovuta agli Estensi il tratteneva. Questi vari affetti e timori « e speranze producevano nell'animo suo un'agitazione tale « di pensieri da somigliarsi ad un mare tempestosissimo. Non a ignorava egli che si intercettavano e si aprivano le sue let-« tere ec. » Odasi Black (3):

a Il nostro Poeta, come noi l'abbiamo visto, era disgustato
e con Ferrara, ed aveca scritto al Gonzaga, che procursse di
e provvedergli un nuovo patrocinio, Quest' Ecclessiatios et era,
e come sembra, rivolto al CARDINAL DE MEDICI, il quale
e per la sua passione per le lettere, e nel tempo isteso ISLA

OBSIDERIO DI PRIVARE LAFONSO DI LIVANEGIRISTA.

<sup>(1)</sup> Etogt Tomo I. a pag. 274.

<sup>(2)</sup> Storia della Letteratura Italiana. Parte Prima a prg. 302.

<sup>(3)</sup> Vita det Tasso Tomo I. a pag. 232.

a SI ILLUSTRE, avea promesso di provvedere a lui col rice-« verlo o nel proprio servizio, o in quello del Granduca suo fraa tello. INDIZII DI TAL SORTE ERANO COMPARSI NELLA

a CORRISPONDENZA INTERCETTATA (del Tasso), e questi a uniti al timore che fosse trascritto il suo Poema, dovevano

a calcolarsi essere i motivi della straordinaria ansietà del Tasso a su questo soggetto. »

I Biografi del Tasso hanno dunque riconosciuto, che le lettere che gli furono intercette, riguardavano il Trattato Mediceo, e che appunto per conoscer quello trattenute e aperte gli furono. Infatti se si considerano le lettere da me riferite scritte dal Tasso a Roma al Gonzaga (e anche all'Albano e allo Scalabrino) sieno o missive, o responsive, o rigettino, come la prima del 31 Marzo, le proposizioni del Gonzaga, o mostrino, come l'altre, il suo proponimento di abbandonar Ferrara per correre ai Medici; o narrino i suoi sospetti per le lettere che per quella causa gli sono intercette, tutte intorno al Trattato si aggirano. Tali son quelle che fin qui ho prodotte, e tali saranno ( e di quanto interesse! ) quelle che io andrò scegliendo, e per non ingombrar di troppo questo scritto, ne riserbo la pubblicazione di tutte insieme riunite al secondo Volume di questo mio lavoro.

E del Trattato Mediceo doverono di necessità occuparsi or nin, or meno le lettere del Gonzaga al Tasso, come a diritto si deduce dalle proposte, e dalle risposte di lui. Come potrebbe dubitarsene da quei medesimi, che tengono opinione contraria alla mia, se non può impugnarsi: 1. Che queste Lettere, sono da Roma scritte al Tasso dal Gonzaga; e ad assicurarsi di ciò basta solo aprire i volumi delle lettere del Tasso, che sono a quelle di proposta, o di risposta: 2. Che il Gonzaga aveva nel 31 Marzo 1575 offerto al Tasso il Trattato Mediceo; e ciò oltre il trovarsi nella lettera del Tasso di quel giorno, è confermato dall' istesso Sig. Rosini: 3. Che il Tasso chiuso in prigione nel Marzo 1579, gli aveva scritto, come ho riferito, che egli in gran parte era stato cagione della sua infelicità; che non poteva negare d'averlo gravemente offeso volendogli giovare; che areva porta alcuna occasione, e alcuna quasi necessità ai suoi errori ; e che era stato cagione e principio della sua infeli-

cità nel 1575, coll'invitarlo a Roma, come scrisse da Roma, e libero nel 1590; e ciò pure si legge nelle lettere del Tasso di quei giorni; ed è confermato dal Black, e in parte dal Serassi, come a pag. 104 di questo scritto ho riferito. Come dunque, ripeterò, potrebbe dubitarsi da alcuno, che l'oggetto di queste lettere del Gonzaga non fosse stato o in tutto, o in parte, il Trattato Mediceo? Se la conclusione di tanta agitazione, era stata nel 1579 la prigionia del Tasso; se il Tasso nel 1579 diceva al Gonzaga esser egli stato in gran parte la causa della sua prigionia, e lo ripeteva nel 1590, ciò doveva essere stato o pel titolo degli amori, o pel Trattato Mediceo, i due perni su i quali s'aggira oggi la gran questione. Ma poichè ciò non può esser pel titolo dei supposti amori, mentre nessuno potrà peppur per ipotesi, neppur per un momento accoglier l'idca. che il Gonzaga, aspirante in Roma a Dignità Ecclesiastiche, fosse stato cagione dell'infelicità del Tasso col favorire questa supposta iniqua tresca; nessuno potrà supporre che il Gonzaga avesse porta occasione e necessità, a questi supposti lascivi amori, egli che viveva in Roma, e che non poteva perciò essere stato d'alcun officio cortese ai due supposti amanti, che viveano in Ferrara. Restando dunque assolutamente escluso che in quanto agli amori avesse il Gonzaga potuto porgere occasione e necessità di fallare al Tasso, è forza il concludere che lo fece col Trattato Mediceo, c che di questo doverono occuparsi le lettere del Gonzaga al Tasso; e che non altro che per questo Trattato furouo intercette le lettere che al Tasso scrivevano da Roma gli amici suoi, o che egli loro indirizzava.

Se queste lettere erano intercette alla Posta, aperto e poi rimesse al loro destino, come potrà credersi che ciò fosse per insidia di-menici di lui che il Serassi suppone: e Per le lete tere state intercette di nemici del Tasso s'era già scoperto, e il cegli pensara ad altra serviti, ne costoro varan mancato di farlo penetrare al Duca, il quale per altro non e sapea indursi a crederio « (1); e non dovrà piutosto credersi, che ciò avenisse d'ordine del Duca Alfonso, che pobè

<sup>(1)</sup> Serassi Tomo I. a pag. 232.

averne notizia, o per qualche imprudente parola del Tasso. non difficile a immaginarsi, o per qualche altro mezzo che al Regnante non potè mancare? E non viveva per lo più in Roma, dove questo Trattato si fabbricava, il Cardinal d'Este. suo fratello, e avverso anch' egli ai Medici? Privati nemici del Tasso avrebbero osato, come suppone il Serassi, e per molti consecutivi ordinarj, d'intercettare, d'aprire, e poi rimettere al loro destino, le lettere del Gentiluomo del Duca, del favorito di lui e delle Principesse? E quando mai parla il Tasso di nemici, prima di questa occasione? Scrive al Pinelli nel Giugno 1574 (1), e gli parla solo di emuli che l'invidiavano. Questi non sono nemici. Parla forse di nemici in quest'istes-a occasione? No. Scrive al Gonzaga appunto nel 31 Marzo, e gli dice che molti lo molestavano. Se avesse avuto dei nemici non l'avrebbe detto in questo momento, in cui voleva giustificare così la sua partenza da Ferrara? Parla di molestie, ma le molestie sono un'inquietudine palese, non un' insidia occulta, quale in un privato sarebbe stata quella di intercettargli, aprirgli, e rimettergli poi le lettere. E questi non sono nemici. Nelle molte lettere da me riferite, che il Tasso indirizza al Gonzaga per lamentarsi che gli erano state intercette, non nomina mai nemici: anzi gli esclude, come nella lettera del 26 Aprile, in cui accennando il Sig..... che gli aperse una lettera (che non par venuta per la Posta, giacche il Tasso non l'accenna come fa in altre), dice che lo feee per cariosità: « E perchè sospetto che la cagione della « tardanza non sia stata curiosita' del Sig...... o del « fratello. » La curiosità non è inimicizia. E nel 7 Giugno scrivendo allo Scalabrino della lettera, ch' egli avea consegnata al Sig. Giulio . . . . e che questi aveva aperta, gli dice, che questi è un gentiluomo gentilissimo « MA NON HA « COSCIENZA SCRUPOLOSA in queste cose »; dunque questo che egli chiama, e non per ironia « gentilgomo gentilise simo a non lo dice suo nemico.

Mi sembra dunque non esser vero quel che dice il Serassi, che i nemici del Tasso gl' intercettavano le lettere.

<sup>(1)</sup> In questo a pag. 94.

Si vorranno forse chiamare nemici del Tasso quelli, che d'ordine del Duca, loro Sovrano, ne intercettavano le lettere alla Posta?

Si dirà che Alfonso commettesse coll'ordinarlo ingiusta e sleale opera? Ma che? venuto in cognizione che il Tasso voleva senza sua saputa abbandonarlo, e passar al servizio del suo maggior nemico, non si valse quel Sovrauo di un giustissimo suo diritto per conoscere l'andamento, e i progressi di questa intrapresa che tanto a lui dispiaceva? Dimanderò se il Duca, che quantunque informato di tutto, non mosse parole d' ira contro il Tasso, ma solo fece a lui ricerca di questa sua relazione, e solo lasció, o piuttosto ordinó uel Luglio di quell'anno, che la Sorella sua, la Duchessa d'Urbino, lo avvertisse di non andare a Roma, ove voleva recarsi per trattare col Cardinale de' Medici; ma che tollerò poi che si recasse a Roma (1) e a Firenze per questo Trattato; e l'accolse al ritorno con maggior amorevolezza (2), e tentó solo con le dimostrazioni di affetto e CON MOLTI FAVORI (3) di richiamare a sè l'animo alienato del Tasso, dimanderò, dico, se il Duca fece opera ingiusta e sleale?

(1) Serassi Tomo I. a pag. 233. « Il Duca desideroso di agevo-« lar quanto poleva la pubblicazione di quest' opera, su ne mostroo' « contento, e scrisse al Cardinale suo fralello, che facesse al Tasso « buona accoglienza, e presiassegii ogni favore.

(2) Ivi, a pag. 240. « Giunse Torqualo a Ferrara circa la melá « di Gennajo del 1876 molto ben accolto dal Duca e dalle Princi-« pesse ».

(3) É il Tasso Istesso Che lo serive alio Scalabrino nell' ullimo di Febbrijo dei 1576, e cesi son moilo dopo il suo riforno da Roma e da Firenze, ove era stalo a frovare il Cardinale de' Medid, e il Gran Duca e Tomo V. Lell. Indelle Lell. 9, pag. 18. » Jivi e Rotali duo e Sonetti l'uno alla Contessa di Saia, che avvea le conciature delle e chime in forma di corona; l'altro ulla figliaster, che bu un labrotio e quassi all' Austriara: e con occasione d' sufrii il. Duca M' MA PATTI SUOTI TYNINI; ma lo verrefi fruiti e non Bort.

Tornato il Tasso dai visitare il Cardinale de'Medici, e il Granduca, Alfonso l'accoglie moito bene, e gli fa molti favori; ma li Tasso non è contento di ciò: vuoi fruiti e non flori.

Cosi appunto scriveva ii Tasso nei 2 Giugno 1574 ai Pinelii: « I « FAVORI SON GRANDI, gli gusto, ma non me ne inebrio; VORREt

E il Tasso è in gran parte scusto, giori il ripereno, atteso il prepotente unon malinomico, che traveder lo facceta nei suoi suspetti, nè il lasciva lungamente fermo in un luogo, serirendo inoltre egli medesimo, che era questa UNA UNA TALLA E Noticissimo ilutre tutti gli e altri (mali) è quello, che non m'ha lasciato acquietare nè in « Mantore, nè in Roma, nè in Fiorenza, al quale ho cervato e invano rimetto colla mata cilo colla mata cilo colla mata cilo colla mata cilo cella aria « Universa della ria» e Universa della cilo colla mata cilo colla mata cilo cella ria» e Universa della ria

Soggiunge il Serassi, l'abbiam visto, che questi nemici del Tasso non avevano mancato di fare pervenire al Duca, che egli voleva abbandonarlo, ma che il Duca  $\alpha$  per altro non  $\alpha$  saneva indursi a crederio  $\alpha$ .

Lascio che questa è una sapposizione del Serassi, a neizia nessuna appoggiata; ma perchè il Duca dovera uegar fede a un fatto, quali erano le lettere; a un fatto più volte rinnovato? Non gli era noto quanta avversione gli portassero! Medici? Non spera che il Gonzaga era ligio a desti, a lui contrario? Non si rammentava ciò che Cosimo Primo avera tentato sopra Bernardo Tasso; non conoeceva forse l'animo mal fermo di Torquato, che si lagnava di scarsos emolumento?

Dall'esame di questo incidente io concludero frattanto, che appena comincio il Trattato Medicco, Alfonso ne fu informato; rhe il Tasso ne previde fino dalla prima lettera le fune-ste conseguenze, e le vide effettuate, e che poche lettere scrisse, in cui di questo Trattato non si occupasse, come hanno mostrato le lettere fin qui riferite.

« qualche cosa più di sodo » (Vedasi in questo a pag. 94). Votexa il Duca Alfonso vincerto colte dimostrazioni d'afficilo, e se li povero Tasso, in preda all'umor malanconico non era contento e pensava ad abbandonardo, era colpa d'Alfonso? E che fosse in preda all'umor melanconico lo dicono i suoi Bio-

E che fosse in preda an unior interactorio de decon e sace grafi, e basta a provario il fallo, chè poco dopo, nel Giugno, andava smanianie ad accusarsi al S. Ufizio in Bologna, il quale non l'aveva ricercalo, e che lo rigeltava.

(1) Tomo V. Lellere inedile Lett. 277, a pag. 245. Diec qui il Tasoche non pole fermarsi nè in Manlova, nè in Roma, nè in Fiorenza, réside da questa malatita, e ciò fu dopo sortito di prigione. Ma pur Iroppo l'islesso accadde anche in questi anni, e a suo tuogo verrà dimostrato.

Siccome poi alle lagnanze fatte dal Tasso per queste lettere che gli erano state intercette, ho creduto nel tempo che lo mi occupava di quelle, non dover frammischiare gli altri particolari che sono in queste medesime lettere compresi, e dei quali perciò non ho fatto parola, così posto ormai in chiara luce, per quanto parmi, quel primiero argomento, passo ora ad esporre al Lettore quant' altro, meritevole che io gli facessi noto, era in queste medesime lettere contenuto. E poichè a ciò non mi richiama quella del 13 Aprile (1), incomincio dalla lettera del 18 di quel mese (2), nella quale il Tasso raccomanda al Gonzaga Il suo amico Luca Scalabrino (che andava a starsi a Roma), perché informato d'ogni sua intenzione ( di passare al servizio Mediceo ), e d'ogni sno fastidio ( delle molestie che gli pareva essergli date ); ben è vero, soggiunge, che di questo ultimo particolare del . . . . cioè del Trattato Mediceo, non vuol più saperne; che s'è troppo ingannato, e se ne vergogna. Ecco come il Tasso a seconda del suo umor melanconico, si cangiava ad ogni momento. E la mutazione d'animo del Tasso in questo giorno, è novella prova di quel che io dimostrai (3), cioè che quando scrisse all' Albano nel 16 Aprile, già nou era più nell' Istessa determinazione del 31 Marzo, opposta al Gonzaga, ma era tutto inclinato a seguirne i consigli nel Trattato Mediceo, perchè se ciò non fosse stato, non poteva oggi cangiar di sentimento col ricusarsi a quello un' altra volta. Il Lettore rimarrà ancor più convinto dell'animo instabilissimo di quel grande infelice, quando tra pochi giorni lo vedrà di nuovo mutare d'opinione, e di nuovo cercar ricovero sotto il patrocinio dei Medici.

Ecco pertanto quel che scriveva nel 18 Aprile: « Verrà « a Roma innanzi Pasqua Mess. . . . . (b) nato d'onorata fami-

 <sup>(1)</sup> In questo a pag. 109.
 (2) In questo a pag. 110.

<sup>(3)</sup> In questo a pag. 110.

<sup>(4)</sup> Ecco un' altra lagona, Qui manca « Luca Scalabrino », Quando il Tasso dovrebbe nominare cosa alcuna, o persona che la relaziona col Tratiato Modiceo, siam certi, i' abbiam visto, a' incontrar neilo Leliere una laguna. E qui di fatto l'impiega per nascondere in nome, e il Casalo di questi, ch'egti diete informate d'orgni sua infenzione. Qual però fosse la persona facilta, no può metterali in dubblo pei coniesio

Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I.

122 « glia, il quale verrà a baciare le mani a V. S., desideroso di « esserle servitore. Nè dirò a V. S. ch' egli sia intendentissimo; « delle leggi, e molto avanzatosi negli studi d'Umanità, e di « buonissimo gusto nell' Eloquenza così poetica, come orato-« ria; perchè tutto questo credo ch'ella il conoscerà conver-« sandolo. Le dirò solo due cose, le quali desidero, che vagliano « tanto appresso V. S. ch'egli ne sia ricevuto da lei nel nua mero dei suoi più intrinsechi. L'nna è, che se v'è lealtà e a nobiltà d'animo negli uomini, è in lui quanto in alcun al-« tro. L'altra, che ( trattone V. S. ) è colui, che jo più amo, e « da cui più sono amato (1); ond' è ragione, che tenga appresso, « V. S. quel luogo di servitù, che terrei io, se fossi a Roma. « È uomo a prima vista assai freddo, e niente ostentatore di « molte cose che sa, e che in somma ha bisogno anzi di spro-« ne, che di freno. Però sia contenta ( e conceda questa grazia. a all'amor, che mi porta i di provocarlo talora a quella fami-« gliarità, alla quale non so s'egli da se stesso saprebbe insi-« nuarsi, per molto che 'l desideri. È nel rimanente mi per-« suado, che non gli mancherà in alcune cose del suo favore, a Egli è informato di ogni mia intenzione, e d'ogni mio fasti-« dio, e con lui potrà V. S. parlar liberamente delle cose mie. « BEN È VERO, CHE DI QUEST' ULTIMO PARTICOLARE " DEL.....(2) VORREI CHE SE NE PERDESSE AFFATTO « LA MEMORIA, PERCHÈ IO MI SONO TROPPO INGAN-

d'altre lettere, e lo disvela ancora il Scrassi Tomo I a pag. 223, nella nota (2) In cui riferisce appunto questa lettera.

« NATO, E ME NE VERGOGNO.

(1) Non è questa la sola testimonianza che abbiamo del Tasso suila lealtà e sull'affeito dello Scalabrino verso di lui. E molte sono le lettere, e tutte piene di calda amicizia, che fino del 1576 gli serisse a Roma, alcune delle quali furono pubblicate dal Ch. Sig. Gamba. Ma quando nel 1577 l'umor melauconico invase più del solito la mente del Tasso, allora s'immaginò, che lo Scalabrino Infedele l'avesse accusato all'Inquisizione; una delle maggiori fissazioni del Tasso, come sarà a suo luogo dimostrato. In quant' all' epoca di queste lettere dello Scalabrino, mi riserbo a parlarne nel secondo Volume di quest'Opera in cui pubblicherò tutte insieme le lettere appartenenti al Trattato Mediceo,

(2) Ecco un'altra laguna in conferma di quanto ho scritto nella Nota 4 della pag. antecedente.

Se nella riferita lettera del 18 Aprile il Tasso si pente del Trattalo Medicco, è se ne vergogna, in questa del 36 di quel mese (1), è piegato di nuovo a più mite sentenza, e brama intendere dal Gonzaga che debba sperarne. Così gli dice: « Scrir errò al Cardinale Albano, e chiedero che mi faccia grazia

« d'impetrarmi il privilegio. Frattanto procuri V. S. quel di « Napoli, e di Parma; CHÈ DI FIORENZA NON MI RI-

« SOLVO ANCORA COME GOVERNARMI. Io sono certis-« simo che V. S. ml ama, e che nei miei particolari non ha

altro oggetto del mio bene ; però ogni testimonio In questo
 caso è soperchio. Non mi sarebbe discaro saper quanto a

« dentro si può, ciò ch' io mi possa promettere del favor del ...

« Scriverò anche a lui, e con la lettera aprirò la strada a V. S., « ed al Sig. Lamberto d'Investigare la verità. Desidero che

« mi consigli nel particolare del . . . . come la pregai pell'al-« tra mia. Le scrissi di Mess. . . . ora le replico, che ogni fa-

« vore che sarà impiegato da V. S. nella sua persona, ml sarà

« più caro che se fosse impiegato nella mia propria. Egli se « ne viene per vivere nella Corte di Roma, e volentieri s'in-

« trodurrebbe al servigio d'alcun Cardinale; e questo mi scor-« dai di scriverle per l'altra mia ».

« dai di scriverle per l'altra mia a

Chiaro risulta da questa lettera del Tasso, che il Gonzaga (Innestissimo amicol) nel rispondere all'antecedente del 18 Aprile, nella quale il Tasso dicera vergeparasi d'avere adertic al Trattato Mediceo, insistè anzi in quello, e per viejvia confermari Torquato, gli offeres il privilegio del Granduca per la stampa della Gerusslemme, scusandosi di questa insistenza, e dicendogli, che se lo consigliava a ciò, lo faceva pel suo bene, e poteva anche addurre testimonio.

E il Tasso non rigettò questo privilegio Medicco, come facto avrebbe, se non avesse voluto passare ai servigi degli emuli d'Alfonsos, essendo impossibile che accettando il Placa l'avesse seco ritenuto; ma gli rispose « che non supreu ancora « come gorernaria » cosicchè accettato l'avrebbe se in quel momento non la avesse tropo compromesso.

Come potrebbe dubitarsi di questa quarta mutazione di

(1) Lett. Tom. IV, Lett. 18, a pag. 131.

voluntá del Tasco ? Lo scrivere nel 18 Aprile al Gonaga, il Consigliere del Tratato Medicco, che avrebbe voluto che se ne perdesse affatto la memoria; che si era troppo ingannato, e che se ne yergognava, era pur l'istesso che dirait, che l'area tratolio con questa offerta, mostramodgi sotto l'apparenza d'amicizia di volergli giovare, sicchè egli avrebbe voluto perderne la memoria, e avea varegogna d'avregli creduc. E lo scrivergli in questo giorno, che non rigettava il priti-legio Medicco, da lui offerciogli, con cui lo stringeva sempe più a quei Principi; ch' era certisamo che l'amava; che nei soni particolari onn aveva altro oggetto del suo bene, che perciò in questo caso ogni testimonio era soperchio, rar così un ritrattaria pienamente di quanto gii aves arcitto nel 18 A-prite; era un dichiarrargii, ch' era ritornato nei desiderii del servizio Medicco.

E non lo confermano le dimande (sempre involle in lagune), che senza interruzione alcuna succedono a questio dichiarazioni, e ne sono conseguenza? « Non mi sarebbo dise caro saper, quanto a deutro si può, ciò chi lo mi possa e promettere del favore del . . . . . Scriverò anche a lui, e c con la tettera apprirò la strada a V. S. ed al Sig. Lamaberto d'insessigare la vortità. » Potich il lonzaga non s'era adoprato per il Tasso so non presso i Medici per ottenergii la grazia loro, di qual favore potva chiclergiti informazione so non di quello, che a questa fosse relativo? Quando dice: a erriero anche e fui si pare a me che intenda del Cardinal Ferdinando de' Medici, di cui voleva dar luogo al Gonzaga cal al Lamberlo di scandagliare l'animo a d'investigare la verità e su quella circostanza a noi ignota, per cui il Tasso nol 18 Aprile era così irato contro i Medici?

« Desidero (soggiuuge), che mi consigli nel particolare « del (1).....come la pregai per l'altra mia ». Attesa la cocrenza del discorso, l'oggetto di cui qui si domanda potera essere di natura diversa dagli antecedenti? E tanto più

Così pure aveva scrillo nel 18 Aprile « Al particolare del . . .
 « . . . abbastanza avrà risposto l'ultima mia lettera se sarà arrivata. »
 E qui pure una laguna.

quando se ne ricerca il consiglio dall' autore del Trattato Mediceo.

Ne meglio potevano chiudersi queste riceriche riguardanti il Trallato, che col far memoria dello Scalabrino « che era « a parte d' ogni sua intensione » e il nome del quale si trova perciò, come poco fa, celato con una laguna: « Le serissi di Mess. . . . . Ora le replico, che ogni favore che sara im- piegato da V. S. nella sua persona, mi sarà più caro, che « se fosse impiegato nella mia propria. Egli se ne viene per « viver nella Corte di Roma, e volentieri s' introdurrebbe al « servigio d'alcun Cardinale; e questo mi scordai di seriverle « per l' altra mia. »

Onal doveva esser la conseguenza di tutte queste lettere intercette, e cosi delle notiri, e delle prove quasi giornalirere che il Duca riceveva dell'insistenza del Gonzaga nell'invitar il Tasso al servizio del Budici, e dell'adsione del Tasso ai consigli di lui, non ostante i frequenti suoi peutimenti, e l'apparente mutazione dell'animo suo? Quale dovera essere, mentre il Duca annava lo Srrittore dell'Animta, e della Gerusalemme, e non voleva restarne-privo, e perché appunto lo amara, e perché non voleva che in Medici andas-sero fastosi, ch' Egli non potesse celare al mondo che a lui lo averano involato?

Che il Duca continuando nelle dimostrazioni d'affetto verso il Tasso, che egli voleva sempre compagno delle sue gire, come n'è prova questa lettera istessa, in cni lo conduce a Beiriguardo; e aggiungendo a quelle i doni, per richiamente l'animo dall'insidioso amico affasciato, gli facesso intanto chiedere, o gli chiedesse egli stesso spiegarione di questa disposizione a revarsi presso i Medici, e che il Tasso non potendo pir a lungo colurare il suo disegno, si trovasse in angosciose circostanze. Tale appunto fu quella per cui nel 10 Giugno 1575 serisse al fido suo Scalabrino (1): e Col. Sinono Buca Noss o suri, CRE SCAS e PRENDERMI, E SON DISPERATO. » ECO l'intera lettera del Tasso.

- « Non rispondo al Sig. Scipione, ne a voi pienamente,
- (1) Lett. Tom. 2. Lett. 503. a 128.

126 « perchè sono occupato nella trascrizione di due Canti, i quall « disegno di fornire oggi, e darli alla Posta, concenendomi a dimane sequire il Sig. Duca a Belriquardo, e forse più ottre, « Per questo ordinario seguente in ogni modo saranno inviatl « l'undecimo; e 'l duodecimo : se non vl si frappone alcuna a sventura delle solite, da me certo non mancherà. Siatene av-« visato dunque, ed anticipate it tempo di parlarne con cotesto a maestro delle Poste: ed abhiate per certissimo ch'io gli ab-« bia mandatl, s'io non iscrivessi espressamente in contrario, « Se ci fermeremo a Belriguardo, mandero di là a tempo, che « potrà venir co'Canti, l'argomento della favola: nè ora il pos-« so mandare, perchè non è scritto in lettera leggibile. Lo « Strozza tandem capitò, ma non già i Canti. Dice che sono « in una valigia, che è indirizzata a Venezia, e di là sarà mana data a Ferrara. Vedete che girandola! Ributta la colpa nel « Conte Ercole, dal quale non gli fu detto ch'io n'avessi fretta; « pur mi giura per tutte le Gerarchie del Cielo, ch' lo gli avrò « sicuramente fra otto di, non visti da alcuno: non so, se me « li creda, Il Conte Ferrante, in vero gentilissimo, è poco sod-« disfatto di suo fratello in questo negozio, ed io pochissimo, « COLSIG, DUCA NON SO PIU, CHE SCUSA PRENDERMI. « E SON DISPERATO, Di Ferrara,

Ed ecco la dimostrazione che questa lettera interessantissima è del 10 Giugno 1575. In una lettera del 24 Maggio 1575 (Tom. 3, Lett. 2, a pag. 7) serive il Tasso allo Scalabrino in questi termini: « Manderò tra dieci, o quindici giorni al a più lungo l'undecimo e 'l duodecimo canto. » Gli scrive nella riferita del 7 Gingno che « ha fornito il canto undecimo » . e in questa, che ora esamino, gli dice intorno i due canti di soprà promessi: 1. Che non risponde a lui e al Gonzaga pienamente, perchè è obbligato a trascrivere due canti; dunque risponde, benchè scarsamente, ad ambedue. 2. Che disegna di fornirgli oggi, e dargli alla Posta, 3. Che dimani deve seguire il Duca a Belriguardo. 4. Che per quest' ordinario seguente in ogni modo saranno inviati l'undecimo e il duodecimo, se non vi si frappone alcuna delle solite sventure, cioè se non sono intercetti e trattenuti alla posta. 5. Prosegue: « Se ci fermeremo a Belriguardo, mandero di là a tempo, • che potrà cenire coi canti, l'argonnesto della favola: » E finisce: « Co. SIGNOS DICA NOS DIC'ERS SCES PRENDENIA, se son INSERIATO. « Questa lettera nella stampa non ha data; Oggetto di quaste mie ouservazioni è lo stabilitria al di sopra d'ogni equivoco. Il Tasso avea scritto nel 26 Maggio 1575 allo Scalabrino, che gli avrebbe mandato fra dieci o quindici giorni l'undecine ei d'adocticino centie, quel 7 Giugno ava scritto, cho avea fornito l'undecino; in questo giorno gli scrive che gli invierà appunto l'undecino; ei duodecimo; dunque la lettera di questo giorno pio posteriore alle citate. Nella lettera che segue e che nella stampa è seguata dell'11 Giugno 1375 (1), scrive il Tasso al Gonzaga, ch' Egli gli invia colla presente Pundecino e il duodecinio canto, così appunto come in questa.

 Ecco questa ieltera indirizzata a Scipion Gonzaga (Lettere Tomo III. Leit. XVIII, a pag. 54.)

e Nervo a X. Neporta illustrissima col più in carrozza. Avrà colla presente lellera l'underione, e d'underione, nei quali trance dev us siano infiniti errori di penna, perchè non ho avuio tempo di rivederi, e akune voel tropo passo repitalon nei miderimo, che spero di variar pol più a bell' agio. Fu lempo ch'io mi credelit che si potesso fare una forre, o allar amendina tale da oppungara e in una ra, stabile e di legno; ho poi imparato che stabile e di legno nei-l'arti della guerra sono termitali incompitibili. perché i sabiliti s' fanno di terra o di pictra, e le mobili di legno. Seché volonio fare questa torre di legno, per faria più fictimente sotoposta ai l'inservante del legno, per faria più fictimente sotoposta ai l'inservante della disposta di la fordimente comprenderal per se siessa la cassa della mulazione. E qui seguita a paratre delle forri mobili : e poi riprende:

Per alcun' alter zagioni bo motalo l'atte perti dell' moderno.

E Per alcund alter rates de control consult : Post rigenti dell'asservino, etché parto del motorno de la la consultata del motorno, etché piant forestiasion monti altra parti dell'asservino, etché piant forestiasion monti altra parti del motorno, se è una minchioneria, sensaiene la freila. Fores il se sconolo assolio, che fu fallo non in quindici di, come questo, ma fin quaranta o cinquanta, parrà a Y. S. più sopportabile. Se el fermereno a Belriquanto, mandreto l'agenome della favoia lando a lempo che f'arrà Y. S. insieme con quest'altre serillure. Aspetio d'ivrai migiatral con gradistismo desiderio, e l'Canll Irasertiti, ethe ancora non sono arrivalt; ma parte ne va errando per lo mondo, ed lo mil do poce meno che n'idissi.

Cosi l'edizione Pisana. Io credo però che debba ieggersi « ed io mi « do . . . . . (cioè ai D . . . . . ) poco meno che no l'dissi. »

che si esamina annunzia allo Scalabrino di voler fare; questa lettera quindi precede appunto l'altra del di 11 Giugno, ch'è esecuzione dell'antecedente. Nella lettera che esamino. dice, che potendo fornire di trascrivere i due Canti undecimo e duodecimo, vuol dargli nel giorno alla Posta, perchè DIMANI gli convien seguire il Sig. Duca a Belriguardo. E nella lettera cho segne e che è dell' 11 Giugno, così incomincia: « Scrivo a V. S. col piè in carrozza » e più sotto gli dice che va a Belriguardo. Ecco pertanto verificata la condizione d'andar DIMANI a Belriguardo: dunque la lettera che esamino precede d'un giorno quella dell' 11 Giugno; dunque è in data del dieci. In quella del dì 11 Giugno dice al Gonzaga, che gli invia « colla presente lettera l'undecimo e il duo-« decimo » ecco verificata l'altra condizione di questa scritta allo Scalabrino. Nella lettera, che ora dirò del dieci, aveva scritto allo Scalabrino queste precise parole: « Se ci ferme-« remo a Belriguardo manderò di là a tempo, che potrà « venire co' canti, l'argomento della favola. » E nella lettera che segue del di 11 Giugno, scrive al Gonzaga « col piè in « carrozza » con l'istesse parole: « Se ci fermeremo a Bel-« riguardo, manderò l'argomento della favola tanto a tempo a che l'avrà V. S. insieme con l'altre scritture. » È un fatto che la lettera del di undici è l'esecuzione esatta in tutto e per tutto, e perfino espressa colle istesse parole, dell' antecedente lettera: dunque, ripeto, questa lettera che nella stampa era senza data, e che annunzia ciò che avrebbe avuto luogo il giorno dopo « couvenendo DIMANI seguire il Sig. Duca « a Belriguardo » rimane cou assoluta invincibile chiarezza, determinata essere del di 10 Giugno 1575.

 e pitando in mano d'altri, potesse nuocermi, a Ne si risponda che il Duca non poteva dolersi del Tasso, mentre questi avera negato nel 31 Marzo di aderiro a questo Trattato, e che di nuovo era tornato a dichiarare nel 18 Aprile, che avrebbe volto che se ne perdesse la memoria, perché, si cra ingannato. Se ciò è vero, è verissimo pure che il Tasso vi si cra infatanto mostrato altre volte favorevoltsismo, e la lettera del 18 Aprile, in cui dice, che s'è ingannato ne è una prova: perchè ono potrebbe dire in quel giorno d'essersi ingannato nel credere al Trattato Medico, se antecedentemente nou vi avesse acconsentito, anche dopo avere nel 31 Marzo detto al Gouzaga, che cessasse dal proporgitico, e che ne troncasse ogni occasione. Es prova non minore n'è la lettera del 26 Aprile, nella quale accoglie di nuovo le insistenze del suo fatale amico.

Non v'è chi possa porre in dubbio che il Tasso non parli in questa lettera del 10 Giugno di altissima cosa, che assai offendeva il Duca, e di cui da qualche tempo gli chiedeva schiarimento; che il Tasso aveva addotte vane scuse, e che più trovar non potendone, era disperato. Due, lo ripeterò, sono le cause, che oggi si dicono aver prodotto l' infelicità del Tasso, i supposti amori, e il Trattato aperto coi Medici. Facile è la dimostrazione, che i supposti amori non possono esser la cagione delle dimande del Duca, e della disperazione del Tasso nel 10 Giugno 1575, mentre quegli istessi che hanno sostenuto questi amori, hanno detto, che il Duca u'ebbe soltanto notizia nel Settembre 1576, allorchè un infedele amico del Tasso avendo svelato questi amori, il Tasso gli dette in piazza uno stiaffo, sicchè quel tristo tornò accompagnato dai suoi fratelli ad assalirlo. Riserbo allor ch'io parlerò dei supposti amori, a dimostrare esser falsissimo, che il finto amico parlasse degli amori del Tasso con Leonora, come fra gli altri Ginguené ha riconosciuto, e passo a riferire in qual epoca gl' istessi sostenitori di quelli gli dicano scoperti, e fatti noti al Duca Alfonso. L'inventor di questi amori del Tasso per Madama Leonora . quegli, lo dico, che celato sotto il nome dell'onorato Manso, scrisse la Vita di Torquato, così determina nel 1576 l'epoca

Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I.

in cui per mezzo dell'amico infedele furono scoperti questi amori (1):

« Ma quanto la virtú è la veritá spiegavano più gloriosamente le insegue loro a vittoria del Tasso, altrettanto la fortuna e la perfolia celatamente aguzzavano notre e fraudolenti armi per assailro; e in vero strano e malvagio fu il nedo onde solicolatanoa a muovergli contro il primiero assaito, che fu nell'anno trenfatressimo della sua vita, e 1576 della nostra universale saltur.

« della nostra universale salute.
« Si era Torquato, menti egli in Corte di Alfonso dimo« rava, in istrettissimo nodo di anicizia congiunto con un gentiluomo Ferrarese, che nel palagio Ducale spesso usava, e
« che per chiarezza di sangue e per nobilità di costumi a lui
« parera riguardevole quanto alcun altro, col quale aveva
uttel e sue cose, e anche insino a penseiri fatto comuni, e
« da cui non del tutto guardava ONN ESCRETO DEI SUO
AMORI. Costito, o per malvagità di natura, o per discorrimento di lingua, o che che se ne fosse la cagione, ridisse na
« giorno alcana particolarità degli AMOROSI SEGRETI DI
\*\*TORQUATO Ce. »

E qui segue a narrare il supposto Duello col Tasso: e più sotto riperende: e conciosiacoshe è essendo il segreto scoperto e dal fellone amico, appartenente agli amori suoi ec. » Ecco dunque che il supposto Manso, scrive che il segreto degli amori del Tasso fu conosciuto soltanto nel 1375 il

Il chiarissimo Sig. Betti, rendendo conto di due Poesie, ch'egli crede di Torquato Tasso (2), così scrive: a Nella fac« cia opposta della carta, con carattere che parmi del prin« cipio del secolo XVII, sono scritte queste parole: « Si
« crede che il presente, ritrotta fer gli scritti di Tasso, o
« strappato dalle sue mani, e presentato al Duca, fosse la causa
« del duello e delle sue disgrazie. » Dunque anche secondo
questo M. S., del quale verrà luogo a parlare, il segreto dei sup-

<sup>(1)</sup> Vila di Torqualo Tasso scriita da Giambalista Manso Napoletano. Venezia, Tipografia Alvisopoli 1835. Ivi, Cap. 11 a pag. 66.
(2) Due Poesie di Torquato Tasso. Roma, nella Stamperia del Giornale Arcadico 1827. Ivi a pag. 7.

posti amori essendo ivi considerato come causa dell'immaginato Duello, viene a tenersi essere stato scoperto nel 1576, in cui ebbe luogo quella briga.

cui ebbe luogo quella briga.

El 18 [g. Professor Rosini serive nel Soggio a pag. 5%: « Ma
« in fine, sia, o no vero il duello, questa lieve differenza uo nioffirma l'asserzione che il flato amico rivelasse i suoi segreti
« amorosi : e che di qui cominciasse la catastrofe del Poeta. »
Ea pag. 55 cost i priepende: « Sino al tradimento del fabo amico
« nulla apparisce che trapelato sia de' suoi amori; c ( quel
che più importa) niun segno apparisce in lui di mente sre« golata, ono che d'inferna. E siamo già verso la fine dell'anno 1576». E a pag. 537: « Ritunto (il Tauso) prigione in
« un Camerino del Cortile del Palazzo (lo che accodde nel 17
« Giugno 1577), exrisce una lettrea pietosissima al Duca, il
« quale mostrò perdonargil l'eccesso nel quale era trascoso; lo fece liberare, « lo conduses seco a Betriguardo.

« Notamo bene che il Duca fin qui non si è mostrato (al-« meno per quel che appare dai documenti noti ) adirato con-« tro il Tasso; sia che non credesso il vero, sia che dissimulasso, « per conoscerlo interamente. Il segreto de'suoi amori era « svelato, o cominciato almena a svelatarsi; e tutto porta a credere, che se ne volessero più certe le prove.

Donque e il supposto Manso che primo parla di questi anori del Tasso, e gii altri che hano seguitato quest'opinione, tutti scrivono che la prima notizia di questi amori si ebbe nel 1576, nel Settembre, che è il momento in cui il Serassi narra quest'avrenimento: e questo è pienamente confermato dalla lettera del 10 Ottobre, scritta dal Tasso ad Orazio Capponi (1). Dunque pocibe è supposti amori non poterono aver dato causa alle parole scritte da Torquato nella lettera del 10 Giugno 1575 e col Sig. Duca nono spi che seusa prendermi, e son disperato e cagion di queste fu il Trattato Medico, di ci il Duca, che di tutto era informata, aveagli chiesto confo.

Fortunato il Tasso, se questi timori fossero stati bastanti a cacciargli dal pensiero la brama di passare al servizio Mediceo! Ma questa anzi cresceva in lui ogni giorno più, sicchè nel 16

<sup>(1)</sup> Serassi Tom. I, a pag. 266.

Lugio (1) scrivera al Gonzaga: « Ho inteso da Messer Luca , 
« ch'ella se ne va a l'ivoli a passare quest'avanzo del caldo, 
« C. CERDO J'NONTANE QUEL SAL LA COMPAGAL, con ch'ella 
« red. V. S. s' INTENDE. S' io m' appongo, la prego di grazia a 
non voler che le mie cose servano per trattenimento, nou 
« già perch' io non mi rechi a favore, che le mie Poesie sieno 
a secollate da così aLTI AUDITONI, ma per que l'anti i rispetit, 
« ch'ella sa così bene com' io; il quali m'inducono anche a pregarla, che voglia procurare con ogni suo slorzo che i Canti
« già d'ivulgati non si divulgation maggiormente. »

E chi non vede che questa compagnia d'intima relazione del Gonzaga, come le parole suonano, e hen conosciuta dal Tasso, era il Cardinale de Medici, che si recava a Tivoli coi fidi suoi? Chi non vede il mistero con cui il Tasso ne parla? « F. « S. m'intenda. Si on' appongo » e quest' ultima escressione « si on' appongo» mostra che neppure il Gonzaga, sapendo che lettero erano intercette, aveva a lui nella sua lettera esplicitamente indicato qual si fosse questa compagnia. Lo prega poi che i Canti della sua Gerusalemme non sieno da troppe persone veduti, non perchè non ami che le sue Poesie non sieno ascoltate DA COSI' ALTI AUDITORI (il Cardinale de' Medici e i suoi compagni), ma per quel tanti rispetti che gli sa bene quanto lui. Cioè a dire pel rispetto che ciò non venisse a notiria del Duca Alfonso.

Ecco come il Gonzaga inflammava sempre più i desiderj di Torquato!

Né qui si stette; ma lo invitò a recarsi a Roma nel futuro Ottobre a trattare da se tisses col Cardinale de Medici, il Tasso che in quel momento (nel Luglio) chiamato dalla Duchessa d'Urbino, (chè tale Lucrezia era diventale per la morte del Suocero Duca Guidubaldo) si tratteneva seco mentre ella togliera l'acqua della Villa, presso Lucca, ne interrogò quella tida amica sun, la quale lo sconsigliò apertamente dal farto, dicendogli ch'ogni sua andata sarrebbe discara a suspretta; ed egli così ne rese conto a Serpion Gouzaga (2): al 11 Siguno Duca è andato

Lett. Tomo IV. Lett. 9, a pag. 133.
 Ivi Tom. III. Lett. 23, a pag. 66.

- e fuori, ed ha lascialo me qui invitus invitum; perchè così è
- e piaciuto alla Signora Duchessa d' Urbino, la quale togliendo
- « l'acqua della Villa, ha bisogno il giorno di trattenimento.

  « Leggole il mio libro, e sono ogni giorno con lei molte ore
- a in secretis. Le ho conferito il mio disegno di venire quest' Ot-
- « tobre a Roma: non l' ha approvato, e giudica che io non deb-
- a ba partirmi di Ferrara, innanzi l'edizion del libro, se mon
- « fosse solo per andar seco a Pesaro; CHE OGNI ALTRA AN
- σ DATA, per quanto ella mi afferma, SAREBBE DISCARA
- « E SOSPETTA: e mi ha detto alcuna cosa, che mi ha dato a
- a divedere che io mi sono apposto in gran parte; sicchè cessi
- a omai M. Luca di dar tanta fede alle sue opinioni. Ora io che
- a ardo di desiderio, non solo della peregrinazion Romana, ma
- « anco di rivedere il terren nativo per quindici giorni, non pos-
- « so far altro, che procurar di sbrigarmi da questo benedetto
- « poema. Oh che bel peregrinar sarebbe a Pasqua! Con questa « saranno i due Canti, o, per dir meglio, un con questa, ed
- « un da per sè: e le bacio le mani. Di Ferrara, il 20 di Lu-
- « glio 1575. »

  La Duchessa d' Urbino disse dunque al Tasso cho ogni,

sua andata sarebbe discara e sospetta, ove non fosse stata per recarsi seco a Pesaro, e lo consiglio a non partirsi da Ferrara prima che fosse stampata la Gerusalemme.

Nè è tutto: gli disse alcuna cosa, che dotte a diredere al Tasso ch'egli mos i era ingannato uei suoi sopetti (che il luca fosse al fatto di cò), e che M. Scalabrino sbagliara nella sua troppa fiducai. Dunque tutto il dissepno del Trattato Medicro a lei era noto, e conoscera bene, che se il Tasso lasciara Ferrara, per condurai a Roma, prima dell' Edizione del Tecna, poteva darsi, che la Gerusalemme non fosse più dedicata ad Alfonso, ma ai Medici. E di cili poi potera partare se non d'Alfonso, quand'ella affermava al Tasso, che ogni sua audata sarchè dissera e suppttat?

Alfonso dunque, como io ho giá dimostrato, era fin da principio informato di tutto, e, come pare, la Duchessa d'Urbino avvertiva il Tasso di sua commissione.

Non aveva perciò il Tasso ragione di scrivere pochi giorui prima allo Scalabrino, che non sapeva più quale scusa prendere col Duca, e che era disperato? Gli si neghi adesso fede quando scrive nel 1590 a Fabio Gonzaga: « Ma s'io avesi « avuto altro proponimento, poteva ridur nella memoria di « ciascuno, che l' principio e la cagione della mai infelicia « fu la mia venuta a Roma uell'Auno Santo, invitandomi

« il Sig. Scipion Gonzaga ora Cardinale. » Nè può mettersi in dubbio, che, come afferma il Tasso in questa lettera, da questa gita a Roma (e poi a Firenze) derivaron tutte le sue infelicità. Scrive il Serassi: « E qui « ognuno si stupirà che essendo il Tasso stato sconfortato « dal venire a Roma da una Principessa di tanto senno e a da cui sapeva esser molto amato ed avuto caro, EGLI NON « OSTANTE, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO, ABBIA VO-« LUTO FAR QUESTO VIAGGIO, BENSI SOTTO PRETESTO DELLA « DIVOZIONE DELL'ANNO SANTO, MA IN EFFETTO PER UN SUO « PARTICOLARE CAPRICCIO, O COM'È PIU' VERISIMILE, LUSINGATO « DA QUALCHE PROMESSA DEL GONZAGA. E certamente il Tasso « non mostrò in quest'occasione la sua usata maturità; « PERCIOCCHÉ DA UN SI FATTO ERRORE SI PUO' DIRE CHE AVES-O SERO ORIGINE LE SUE DISAVVENTURE, ESSENDOSI CON CIO' AC-« CRESCIUTO A DISMISURA IL SOSPETTO, CHE GIA' SI AVEVA ALLA a CORTE, CHE EGLI CERCASSE ALTRO SERVIZIO, E DATO ANSA AI « SUOI NEMICI DI CALUNNIARLO QUANTO PIU' SEPPERO, E DI FARLO « QUASI APPARIRE UN MAL CAVALIERO, INGRATO, E DISLEALE. » Ora si neghi che il Duca non amava il Tasso, quando as-

sicurandosi ad ogni istante che voleva abbandonarlo, solo odi doni e coi favori tentava di vincerne l'animo! Si neghi che il Tasso non era in preda al prepotente suo umor melanenico, quando dopo gli avvertimenti di Lucrezia, dice, che arde del desiderio di andare a Roma; che gli par mille anni di finire il Porma, per abbandonar in conseguenza Alfonso!

Ora si neghi che a Lucrezia, dalla quale, dice il Serassi, cra molto amato, ed avuto caro, e non a Loonora volto era l'affetto di Torquato! Con qual compiacenza non narra egli al Gonzaga, che Lucrezia Pi ha voltot seco togliendo P requa della Villa? e mentre dice che il Duca, partendo da Ferrara, l'ha lasciato mai voleniferi [lo che conferma che lo bramaria sempre appresso di sè), e che mal volentieri egli vi è riuassò pri appresso di sè), e che mal volentieri egli vi è riuassò e invitus invitum » con quell'artificiosa svogliatezza nou fa anzi intendere che gli era gradevole il restarvi?

Non è palese che mista all'affetto era un'ambizioncella di mostrar che era gradito alla Duchessa d'Urbino? « Leggole il « mio libro, e sono ogni giorno con lei molte ore in secretis. »

Non strebbe mai da cio avalorato il mio dubbio, cie quesi fisessa ambiono estranca no fisse al los sleguo per Lucrezia, ch' egli cantava nel Souetto indirizzato da Casteldurante a Leuorox, e che io dissi in gran parte poetico? Ed è poi pienamente prosto da questo secondo trattenimento con la Duchessa d'Urbino, che di lei, e non della minor sorella, favellavano ques' Soncto e quella Lettera.

Quest' ardente desiderio del Tasso di recarsi a Roma a trattare col Cardinale de' Medici, secondando l'invito del Gonzaga non ostante il grave avviso di Lucrezia, così dominava l'inmaginazione di lui, sì che il 29 di Luglio tornando a scrivere al Gonzaga (1), non potè trattenersi dall'invocare quasi colle medesime parole la peregrinazione romana; a . . . non posso « più: la vena è così esausta e secca, ch'avrebbe bisogno del-« l'ozio d'un anno, e d'una lieta peregrinazione per riempirsi, » Ma che è ciò di fronte alle parole che son per riferire? Nella lettera del 1 Ottobre di quell'anno (1575) (2) dopo aver parrato al Gonzaga, che tal volta ha temuto ostacoli per l'approvazione Romana del suo Goffredo, per cui sarebbe stato necessario d'aver impetrato il privilegio del l'apa, e far l'opportune provvisioni, gli dice. CHE PER ESCIRE DI MISERIA E D'AGONIA (ecco come gli pareva di vivere in Ferrara!) è necessitato di stampare il Poema, perchè a ciò lo astringevano le condizioni del suo stato.

« Or hasta: al passato ed al fatto non v'è rimedio; non « v'è rimedio, dico, perch'i o son necessitato, PER ESCIR DI « MISERIA E D'AGOXIA, di stampare il poema, se non potrò « prima, almeno dopo Pasqua; e le giuro per l'amore e per « l'osservanza, ch'io le porto, che se le condizioni del mio « tatto non mi attringessero a questo, ch'io non fagri stampare.

(i) Lett. Tomo III. Lett. 25, a pag. 68. (2) Ivi, Lett. 28, a pag. 75. il mio poema n

 così tosto, n

 è per alcun anno, n

 è forse in

 vita mia, tanto dubito della sua riuscita. Ma dove mi

 a lascio trasportare a scriver cose, che non pensai mai di

« scrivere?

Noi abbiamo visto poco fa che la Duchessa d'Urbino ghi diceva, che prima di partire da Ferrara bisognava che stampasse il suo poema; che il Tasso stabilisce questa condizione al suo partire da Ferrara nella lettera del 31 Marzo: « Verrò dunque a Roma dopo l'edizione ce. ; la stabilisce in quella del Aprile al Cardinale Albano: « E se, com io spero, potrò col consiglio d'alcuni giudiciosi e intendenti dare il poema alta « stampa questo Settembre, me ne verrò poi a stare alcun un esca a Roma, il che prima non ho giudicato che mi fosse lecito di fare, ono avendo sodifisatto a quel che mi pareva d'esser obbligato col Serenissimo Sig. Duca mio padrone, e dal qual obbligo mi parrà d'esser in parte alleggerito con la e dedicazione del Poema ». E così sempre, come vedremo , suche in securito.

Dice dunque nella lettera poco sopra riferita, che gli giura, che non stamperebbe così tosto, ne forse in vita sua il suo poema, se non fosse astretto a farlo per uscire di mieria e di agonia, cicò per poter quindi abbandonar Ferrara, e andarsene a stare a Roma, o a Firenze presso i Medici.

Poteva il Tasso esser più ardente nella brama di recarsi al servizio Medicco, se chiama miseria e agonia il restare in Ferrara presso Alfonso?

rara presso Allonso?

Può essevi riprova maggiore di questa brama d'abbandonar Ferrara, per dimostrare che il Tasso non aveva mai amata, nè amava Leonora, quando l'abbandonar Ferrara portava seco l'abhandonar questa Principessa?

Se il Tasso l'avesse amata, avrebbe mai potuto dire che lo star seco in Ferrara, l'abitare sotto il medesimo tetto, il respirare l'aria istessa, era miseria e agonia?

Così ardente era nel Tasso il desiderio di passare al servizio Melicco, che i saggi avvertimenti della Duchessa d'Urbino, la quale lo dissuase dalla sua andata a Roma, mostrandogliene i perigli, non fecero che acerescerlo.

Quindi se nel Luglio 1575 peusava soltanto di recarsi colà

presso il Cardinal Ferdiuando de'Medici col pretesto dell'anno Santo, gli macque poco dopo la volontà di recarsi quindi a Firenze presso il Granduca Francesco, che certo era desideroso di possederio non meno di quel che lo era il Cardinale.

Nò può mettersi in dubbio che questa non fosse l'intenzione del Taso prima di partir di Ferrara, giacchè Bernardo Canigiani, ambasciatore del Granduca all' Estense, amico di Torqualo, e a parte del Trattalo, con lettera del 5 Novembre, quaud'ancora il Taso era in Ferrara, lo raccomandò a Mousignor Viacenzio Borghini in Firenze (1). Appena il Tasos giunes a lloma, il Gonzaga, dice il Serasi (2), « ebbe a subito il pensiero d'introdurio dal Cardinal Ferdinando e de Medici, che fu po Granduca di Toscana e.e.»

E diaguené e Fábbroni e Black son d'accordo col Serassi nel narrare l'offerta fatta dal Carlinale a Torquato di riceverlo al suo servizio, o di farlo ricevere dal Granduca suo fratello, quand' egli abbandonasse il Duca di Ferrara, e ciò è ben credibite dopo l'invito fattogli dal Gunzaga. Pare però che quell' irresolutezza che doveva essere la rovina di tutte le azioni del Tasso, nol facesse risolvere ad accettare sul momento l'invito del Cardinale, nè quello del Granduca, cui recò una copia della Gerusalemme, giunto in Firenze verso il 6 di Gennajo 1576 (3).

Quel che io vado ora a narrare hasta a dimostrarci fino a che segon questi rersoluteza giungese in Torquato. Egit che nè in Roma, nè in Firenze seppe determinarsi ad accetare definitivamente l'offerta del Cardinale, o del Granduca, appena giunto in Fererara (verso la metà del Genanjo) fece chiedre a quest'ultimo per mezzo del suo Ambasciatore Canigiani un esteso privilegio per la stampa della sua Gerusalemne, onde riannodare così una relazione, che pareva doveral discipilire, e della qualla lo vedremo in breve acceso più di prima, e più invogliato di portarta al suo compimento. Ecco

<sup>(1)</sup> Così il Serassi. La tettera di monsignor Borghini fu pubblicata la prima volta dat Canonico Salvino Salvini nei « Fasti Conso- « lari dell' Accademia Fiorentina » pag. 202.

<sup>(2)</sup> Tomo I, a pag. 232.

<sup>(3)</sup> Serassi Tomo I. a pag. 240. Capponi, Suggio sul Tusso. Tomo I.

come ne scrive il Canigiani a quel Sovrano sotto di 31 Gennajo 1576 (1):

# Serenissimo Granduca mio Signore

« et la supplico umilmente a nome del suo devoto servi-« tor Torquato Tasso, che voglia concedergli privilegio per « 20 anni che nessuno senza licenza sua possa negli stati di « V. A. S., stampare, o altrove stampato vendere in danno « del primo stampatore ec. secondo la forma più favorevole di « tali privilegi, la sua Hyerusalem Racquistata, in lingua To-« scana, et 8, rima, della quale so che V. A. S. ha visto qual-« che libro; et tutta l'opera spero ch' habbi a soddisfare, « se ben non le attribuisco tanto quanto io ho sentito far a « molti, i quali per adulazione, sl come io credo, piuttosto « che per ignoranza, la mettono tanto alto, che la non vi ar-« riverà a gran pezzo, massime quauto al diletto et all'inven-« tione, con tutto che quanto al corretto et alle osservationi. « così dell' arte, come della lingua, la sia molto purgata, « secondo me, et di testura piacevole et affettuosa degna « d' ogni lode. Nè mi ricordo d'altro per l'A. V. S.; con che a baciandole reverentemente la mano, prego Dio che la fe-« liciti et contenti. Di Ferrara il 31 di Gennaio 1576.

Di V. A. S.

## Devotiss. Servo Bernardo Canigiani.

Chiaro apparisce dalle parole del Canigiani e della qualo « so che V. A. S. ha visto qualche libro; et tutta l'Opera spero « ch' abbi a soddisfare » che il Tasso portò al Granduca una copia imperfetta della sua Gerusalemme. Ed è questa pericui nel 1578, quando era maggiormente agitato dal furor melanconico, dava in smanie pel timore che il Granduca volesse farla stampare per fargli, egli diceva, dispetto; e quando Celio Malespina avutala dal Granduca, la stampò in Venezia nel 1580, il Tasso se ne dolse col Gonzaga dicendo, che questo era un torto fattogli da quei Principi.

(f) Dalle Riformagionl.

£

Il Granduca, mischiando facili allegorie a chiarissimi concetti, così nel 4 Febbrajo rispose al Canigiani (1):

Ridicolo fu il principio et così è seguito il mezzo et
 il fine della favola di quello, non sappiamo se dobbiamo
 dir matto, o piacevole, et astuto spirito, ma sarà stato me-

« glio che sia di cosl svanita la cosa, affine che doppo l'esser « parsa la pratica di Pollonia di qualche prejudizio et disgu-

« sto a Principi supremi. (2) Il Turco come desideroso della « discordia de Cristiani , non ne havesse con quest'altra di

« discordia de Cristiani, non ne havesse con quest alira di « Hierusalem intricati con chi ne porta la pretensione, et il

a titolo. Al Tasso concederemo il privilegio che desidera per

« quel più di tempo che si soglia e con ogni favorita Clausola, « che ben lo merita quella sua ingegnosa et virtuosa falica. »

A render chiarissima l'intelligenza di questa lettera bisogna richiamarsi alla mente due note circostanze storiche: l'ana, che restato vacante il Trono di Pollonia per la parteuza del Re, che ando sad occupare quello di Francia cal titlo di Enrico III, varj Sovrani, e fra questi Alfonso II, concorsero nel 1575 all'eteinone di Pollonia (3); le che risveglio male intelligenze fra l'Principi. L'altra, che il Turco orgoglioso per le vittorio ettenue (3), minacciara la Cristianti di muori dissatri.

Dice dunque il Granduca esser bene che la cosa incominiciata seco dal Tasso, sia di così stanita, affinché dopo esser parso che la pratica di Pollonia sarebbe stata di pragiudizio e di disgusto ai Principi supremi, il Turco che è desideroso della discordia dei Cristiani (alludendo così al Turo che ha tanta parte nel Poema del Tasso) non avesse con quest'altra pratica di Gerusalemme (di questo Poema appunto) ad intricario con chi ne porta la pretensione ed il titolo, cioè con Alfonso che pretendeva (e giustamente) alla dedica della Gerusalemme, e che già ne aveva il titolo nell'ottava:

Tn magnanimo Alfonso il qual ritogli ec.

con cui il Tasso l'aveva a quel Sovrano indirizzata.

<sup>(1)</sup> Daile Biformagioni.

<sup>(2)</sup> Ognun vede che deve leggersi « a Principi supremi , il Turco ec. », l'errore è visibile.

<sup>(3)</sup> Muraiori. Annali. Anno 1573. Milano 1749. T. 10. pag. 473.

<sup>(4)</sup> Idem. Anno 1574 a pag. 467, e seg.

Merita d'osservarsi che il Grandura dice del Tasso e quele lo , non sappiamo se dobbiamo dir matto, o piacevole, et
e astuto spirito a dunque fino dal principio del 1576 era
nota anche fuor di Ferrara, la follia del Tasso, e le parole di quel Sovrano sembrano indicare che tale il gindicasse,
forse al contegno stranamente indeciso, a risolversi a quello
che areva tanto desiderato, e che era stato il motivo del suo
viazzio.

Anzi il dirsi dal Granduca, che ridicolo fu il principio, e il mezzo di quel Tratato tenuto seco dal Tasso, come ne stablisce le pratiche occorse, così fa conoscere che Torquato dette in tal circostanza in alcune stravaganze, che quel Sovrano dorè aver rilevate sia al Gonzaza, sia ad esso.

E forse fu un consimil rammarico di quel Sovrano, che mosse il Tasso disgustato a scrivere nel 18 Aprile al Gonzaga, non voler saper altro di quel Trattato « Ben è vero che di « quest' ultimo particolare del . . . . . vorrei che se ne perdesse affatto la memoria, perchè io mi son troppo ingananato, e me ne vergogno » (1).

Il lodarsi poi dal Granduca l'ingegnosa e virtuos fatica del Tasoa, la Grusalemae, dopo averlo detto e matto o piace« vole et astuto spirito » è contrassegno sicuro esser già noto comunemente, che il Tasso nonostante l'andar soggetto a folle unore, anche in mezzo a quelle parciali sue aberrazioni (come acade ai metanoniei), one trattatas di lettere, tornava su l'istante l'Epico sublime, e il sublime scrittore delle migliori Proce, che vanti l'Italia.

Il Canigiani così diè replica al Granduca nel 13 Febbraio: Serenissimo Granduca mio Signore.

Il Tasso bacia reverentemente la mano a V. A. S. del e farore ch' Ella fa alla sua llierusalem, restandole et per chilipia servitore sviscerato: quando la me a ne farà inviar la copia del previlegio o la forma autentica, e gliela darò in mano reporira, con accertarlo che sia passato et registrato, et con specificargli il tempo. Quell' Huomo

<sup>(1)</sup> Vedasi in quesio Scritto a pag. 122.

o matto, o piacevole si sta, nè si parla più punto del fatto
 suo, nè di quest' altissima sua Hierusalem n (1).

Pare che il Canigiani dicendo al Granduza, che il Tasso gli retava d' ET PER AFFEZIONE ET PER OBBLIGHI SVISCE-RATO SERVITORE » rolesse far intendere a quel Sovrano, che il Tasso era sempre nelle medesime disposizioni, non ostante che quando era stato in Firenze, si fosse mostrato discorde da quelle.

Ne a caso nota a S. A., che quando gli invierà o la copia del Privilezio, o la forma autentica, egli la darà a Torquato in mano propria, con accertarlo che sia passato et registrato et con specificargli il tempo.

Con un nomo di sanissima mente potevan forse occorrere queste assicurazioni nel comunicargli il favore di un Principe, che desiderava di accoglierlo nella sua Corte, e che lo amava? Nel comunicarglielo un amico qual era il Canigiani?

Col notare queste cirrostanze volle così il ministro accennare a quella melaronoira folia, che ingombrava la mente del Tasso col sospetto e colla diffidenza, che mai più l'abbandonarono sino a tanto che si chiusero seco nel riposo della fomba. Noi vedremo infatti (doloroso di dis'1) che il Tasso fino da quest'epoca dubitò non solo di tutti i profettori suoi, ma di tutti i suoi più fidi, di tutti i suoi più cari amici.

Perció il Canigiani riprese: « Quell'Huomo o matto o piae cetole si sta, n és i parla più punto del fatto suo, nè di « quest'attissima sua Hicrusalem » dicendo così, che in quel momento il Tasso avera cessato dalle malinconiche sue follie, ne più si parlava di quelle, nè della sua Gerusalemme.

Ne l'Amhasciator Canigiani s'ingannava punto strivendo al Granduca nel 13 Fobbrajo 1576 che il Tasso gli era per affettione et per obbligo servitore sviscerato, volendo così dirgli, che se per un moniento la sua incertezza lo fece parre renitente ad accettar quel servitio che tanto avera desiderato, ciò non derivava da variazione di sentimenti, nei quali anzi il Tasso si mostrava caldissimi.

<sup>(1)</sup> Dalle Riformagioni.

Infatti due giorni avanti, il di 11 di quel mese, Torquato aveva scritto al Gonzaga (1):

« M'è rincresciuto che col mostrar le mie cose, si sia « dato occasione di cianciare ai pedanti; ed io in parte ho in « ciò colpa, che ho messo in considerazione alcune parole e « cose, che per avventura non erano avvertite; ed appunto a in Siena leggendo il duodecimo canto dissi che la parola « quarda non era usata da altri, e notai il verso, ov'è la voce « avvolto, e poi dell'una e dell'altra di queste parole si è « fatto tanto romore. Ma basti sin qui di custoro; chè mi « vergogno di me stesso che mi curi di lor biasimo, o di lor a lode. L'avviso, che mi dà V. S. m'è stato carissimo, e seba ben io il sapea prima, non avea però certezza che il ne-« gozio fosse così passato, come V. S. mi scrive. In quanto a a quel ch'appartiene a M. Luca, sia V. S. Illustrissima sia cura di due cose; ch'egli non ha altro maggior desiderio a (e l'effetto il mostrerà) CHE DI COMPIACERE AL DE-« SIDERIO DI V. S.; e ch'egli le ha detto, ed è per dirle « il vero senza alcuno artificio cortigiano; ma di questo mi a riservo a scriverle più a lungo: e le bacio le mani, di Fer-« rara, li 11 di Febbrajo 1576 » (2).

Basta rammentarsi che il Tasso raccomandando lo Scalabrino al Gonzaga gli dice nella lettera del 18 Aprile, che egli è informato d'ogni sua intenzione (3), per esser certi che quando oggi gli scrive, che sia sicuro che Mess. Luca (lo Scalabrino) e non ha altro maggior desiderio (e l'effetto il mostrerà) che e di compiacere al desiderio di V. S. » gli attesta così con

<sup>(1)</sup> Lelt. Tomo III Leit. XXXII pag. 90.

<sup>(2)</sup> L'edizione Pisana ha « Bi Ferrara 11 di Febbrajo 1575 ;; ma questa dala à « sociotamenie shagilain, essendo la lettera dei 1576. Il Tasso, fabhām leito, parta in questa leitera dei 1576. Il Tasso, fabhām leito, parta in questa leitera dei 6 serva fermato a Sirna, ove lesse il douderiemo canto. Egil era partilo da foma il 29 Discembre 1575, e giunio percia a Sisna o negli ullian dei 1575, a principa dei 1576. Anche il 356-rassi avera nolado guesta partenza da Roma nal 29 Discembre 1575 reasi avera nolado questa partenza da Roma nal 29 Discembre 1575 questa posteriore fermata in Sisna, e questa ietiera istosa della quale in ragiono, til Tromo 1. a pasa. 2016.

<sup>(3)</sup> Vedasi in questo a pagine 121, e 122.

queste parole che lo Scalabrino ha gran desiderio di compiacere a quello di lui, il quale cra, che il Tasso passasse a stare coi Medici. Es ei ne cosa di tanta chiarezza, vi fosse bisogno di conferma, noi l'avremo presto dal Tasso, che rammenta più volte all'istesso Scipione Gonzaga, che questo era il suo desiderio.

Nel 20 Febbraio poi il Tasso era nello solite amonic, perche la peste di Venezia non permettendogli di portarsi colà a stampare il suo Foema, RITARDAVA COSI I SEOI FINI, ch'erano di abbandonare Alfouso, e di passare al servizio Mediceo, come tante e lante volte I abbiamo letto. Ma se il Tasso rinnuora frequentemente i suoi lamenti, non debbo io di nuovo riferrigi? E potiche, a somiglianza di colubbo io di nuovo riferrigi? E potiche, a somiglianza di colub, che passegiando rispose a chi negava il moto, io ho intrapreso a dar replica a coloro che negarono il Trattato Mediceo, col produme le lettere scritte dal Tasso dal 1575 (da che incomincio questo Trattato) fino al 1593, in cui il Tasso care a bearsi nel Primo Vero; così lo sono necessiato a ripetere queste testimonianze di verità, che a noi e permesso di raggiungere.

Ecco quel che il Tasso scriveva in questo giorno al Gonzaga (1): « In Venezia s'è rinovellato il sospetto della peste: quanto questa nuova mi piaccia, V. S. può immaginarselo. Io « reggio i miei fini per questi accidenti andarsi tanto allonta-

- « nando, che non teggio come, o quando poterci arrivare. Avrei « caro di sapere se in Roma vi sarebbe comodità di buona
- a e di bella stampa, ancorchè io non creda di avermene a ser-
- σ vire; perchè stampare senza il privilegio de Veneziani, non
   σ mi mette conto, ed essi nol concedono a chi stampa fuor
- di Venezia. Aspetto con grandissimo desiderio lettere di
   V. S. Illustrissima, ed in particolare alcuna conclusione
- de'revisori: e le bacio le mani.

Odasi il Serassi (2):

(1) Lell. Tomo 3. Lell. 31 a pag. 87. Essendo questa ieliera del Februjo, e pariando il Tasso della Pesie di Venezia, ia quaie incomincio nell'Autumno 1573, e durò quast fino a quello dei 1576, come narra l'Islorico Andrea Morosini, così questa ieliera è assolulamente dei 1576, o non dei 1573, come segna l'Edistone Pissana.

(2) Tom. I. a pag. 217.

« Aveva egli risoluto di trovarsi in Venezia per la prossinua Pasqua, per quivi dar finalmente alla luce la sua tanto « aspettata Gerusalemme; ma questa correzione, che gli ri-« maueva, e la peste, che già cominciava a farsi sentire in « quella maravigliosa città, glieue resero affatto impossibile « l'esecuzione; di che Torquato provò grandissimo ramma-« rico, couciossiacosachè vedesse allontanarsegli sempre più u IL FINE BRAMATO, ch' era di chieder licenza al Duca dono a la pubblicazione dell'opera, ed accettare l'invito fattogli nuoa vamente dal Gonzaga per parte della Casa de' Medici con e larghissime ed onoratissime condizioni. Solo si andava al-« quanto confortando col riflesso, che ogni indugio era con « qualche miglioramento del suo Poema, e che potevano in-« tanto nascere degli accidenti, per cui se gli aprisse qualche « via più agevole, e che maggiormente giustificasse la sua de-« terminazione. Si sentiva tuttavolta combattuto da due con-« trari affetti. l'uno dalla riverenza e gratitudine, ch' ei pro-« fessava al Duca Alfonso, e alle Priucipesse di lui sorelle. « l'altro dal desiderio di una vita più tranquilla e più comoda, « quale gli era fatta sperare del suo Sig. Scipione con quel lar-« ghissimo invito, che detto abbianio, della Corte di Toscaua, »

Il Duca Alfonso cui erauo note tutte queste smanie del Tasso per recarsi presso i Medici; cui erano note le lettere, nelle quali incautamente egli le uarrava al Gonzaga, e allo Scalabrino, ch' erauo a parte delle sue intenzioni, raddoppiava seco i favori, onde richiamarue l'animo affasciuato. Lo scrive Torquato nel 28 Febbrajo a Luca Scalabrino, e il Lettore voglia accordarmi di presentargli qui pochi versi, che altra volta ho prodotti parlando dell' amore di lui per la Scandiaua.

« Ho fatti due Sonetti, uuo alla Contessa di Sala, che « avea le conciature delle chiome in forma di corona, l'al-« tro alla figliastra, che ha un labbrotto quasi all' austriaca; « e cou occasione d'udirgli, il Duca mi ha fatto morti FA-« VORI , MA IO VORREI FRUTTI E NON FIORI. Di Ferrara 28 Feb-« brajo 1576. »

Quaudo noi rammentiamo che ciò accadeva non scorso forse un mese e mezzo da che il Tasso era ritornato a Ferrara dopo il suo viaggio di Roma discaro e cospetto al Duca , come

si legge chiaro nelle parole della Duchessa d'Urbino (1), e dono l'altro di Firenze, ancor più a lui discaro e sospetto, pubblici fatti che Alfonso non poteva ignorare, è forza il concludere, che quando dopo questi. Egli colmava il Tasso di favori, ciò faceva, e perché l'amava, e perché voleva richiamarne a sè l'animo dall'insidioso amico reso diverso da quel di prima. Quando poi noi dovremu toccar con mano che il Duca Alfonso operò seco in tal guisa tutte le volte che in simili errori egli trascorse, chiaro apparirà, che questo fn il sistema che quel Sovrano tenne seco; e si potrà impugnar il vero, ma il vero o presto, o tardi trionferà. E da questo fatto, che io ho narrato con le parole di Torquato, resterà sempre più confermato quel che il Serassi scrisse, cioè, che al suo ritorno da Roma e da Firenze, fu egli molto bene accolto dal Duca Alfonso (2): « Giunse Torquato a Ferrara circa la metà di « Gennaio del 1576 molto ben accolto dal Duca, e dalle « Principesse ec. »

E di fronte a questi molti favori, dal Tasso ricervati dopo la fatal gita a Roma ed a Firenze, parmi ancora che resterà sempre più confermato, che era il melauconico umore che gli dettava le parole e il Duca mi ha fatto molti favori, ma io vorer eli frutte non fiori, »

Quindi a chi considera che il Tasso era ammaliato (mi si arremetta quest' espressione) dalle lusinghe d'un più lieto avenire, che qui si fignara di ritroare sotto il Cielo Medicco, non farà specie se scrivendo il Canto XIV, non amava trattenersi nelle loti degli Estensi, ma voleva essere in quelle bersissimo. Così in fatti il 3 Marzo scrivera al Gonzaga (3):

« Nella revisione da molti giorui in qua non ho fatto « progresso alcuno , onde mancano ancora nel quartodecimo « le lodi della casa d' Este ; il rimanente ha quasi l'ultima

(2) Serassi Tomo 1, a pag. 241.

(3) Lell. Tomo III, Lell. 33. a pag. 91. L'edizione Pisana coù scrive « di Ferrara II penultimo di del Carnovale 1575. » È errore, e deve dire 1576. Vegaxal la nota apposha alla pag. 143. « ove è stabilità l'epoca della peste di Venezia, di cui si paria pure in que-ta lei-ca. Il penultimo giorno di Carnevale dei 1576 cadde pia nel 33 Marzo.

Capponi, Saggio sul Tasso. Tomo I.

<sup>(</sup>i) In questo a pag. 133.

perfezione, ed il canto sarà convenevolmente grande, per chè senza le lodi arriva al numero di settantanove stanze.

a benchè io credo di voler esser brevissimo nelle lodi. »

Ed é ben naturale che mentre a Torquato era a fastidio lo scrivere le lodi degli Eroi Estensi, gli paresse disturbo tuto ciò che lo allontanava dai SUOI FINI, ch' erano di passar sollecitamente presso l' uno o l'altro dei figli di Cosimo I. Lamento che poco avanti abbiamo udito dal Tasso quasi coll'istesse parole.

« E però sopporto con minor fastidio l'impedimento della peste, la quale omai non si può più dissimular dai Ve- neziani: nè so come, cominciando così a buon ora, noi c ca no potremo dilendere qui in Ferrara. Questo disturbo, « quanto m' allontani DAI MIE FINI, V. S. se'l vede; pur mi vo consolando, poichè ogni indugio è con qualche mi-glioramento del mio poema, e forse fatar siam aperient. s

Bello è l'osservare, che mentre il Tasso si affligeva per non potre passare tanto presto quanto arvebbe voluto presso il Granduca di Toscana, i Ministri Medicei, l'Ambasciatore di Francesco I a Ferrara, il Canigiani, e il Segretario CAR. Belisario Vinta, facevano a gara fra di loro per chi dovesse pagar le spese del privilegio della Gerusalemme da rimettersi a Ferrara al Tasso. E vodremo in seguito come tutti gli altri Ministri Toscani favorirono il Tasso nel suo desiderio di passare al servizio del 1000 Sovrano.

Scrivera il Canigiani al Cav. Vinta nel 9 Marzo (1):

a Altro non mi sovviene per V. S. se non che noi non

sitiano fra noi parenti a far questione per di chi debbi esser

s compare il Tasso, chè in questi V. S. mi debbe cedere:

s però mandi quanto prima il priesligio con l'aggiunta del

nuovo bollo che a lui et a me sarta tanto più caro, et con
servici in gratia sua, et di M. Pagolo suo fratello, comandandoma cualche volta. Che Dio la felicidi.

Di Ferrara il di 9 di Marzo 1576

Di V. S. come fratello et per servirla Bernardo Canigiani.

(1) Daile Riformagioni.

Ma tutto quanto ho fiu qui provato intorno alla brama ardente del Tasso di abbandonare Alfonso, e di recarsi presso i suoi rivali, tutto deve riputarsi un nulla di fronte alla lettera, che or riproduco scritta da lui al Gonzaga nel Marzo 1576 (1).

Morio nel 8 Novembre 1575 in Ferrara, Giovambatisa Pigna Istorico della Casa d'Este, il Tasso dopo tornato dal suo viaggio a Roma e a Firenze, nonosiante l'accoglimento cortese fattogli dal Duca, e l'altre riferite dimostrazioni d'affetto, non credendo che Alfonso volesse accordargli la vacata carica d'Istoriografo (tanto più che la pubblica opinione ad altri la destinava (2)), quella gli chiese appunto credendo che gli sarebbe siata riflutata, onde avere un pretetto (3) di dimandargli licenza, ed effettuare così il suo trapasso presso uno de fligli di Cosimo I.

Al Sig. Scipione Gonzaga. Ferrara.

« La mia offerta è stata accettata con mio grandissimo « dispiacere, veggendomi tolto COSI 'ONORATO PRETESTO D'UNA SUBITA LICENZA, Or che debbo io fare? Farò « forza a un mio antico, e giustissimo desiderio di vivere

(i) Lett. Tom. 2. Lett. 653 a pag. 271.

(2) Ecco quanto ne scrive da Ferrara al Granduca Francesco I il suo Ambasciatore Bernardo Canigiani. La lettera esiste nelle Riformagioni. Serenis, G. Duca Mio Sig.

« Hieri sera appunio in sui sotierrarsi dei Pigna hebbi ta fettera « di V. A. S. de' 27 det passato, data al Poggio.

« Il liogo del Pigna in quanto Segretario della persona del Duca, si hocia nel Sig., Lorenzo Tassono (ratello di Paulo genilitono della Bocca di V. A. S.; in quanto Segretario della Segnalura, nel Cav. Accialojo, in quanto a Venala nel Tasso, in quanto a Venala el riformatore dello studio, nel fissosi Monteculni, o nel Guerrino dei et inquien di questi due che reserva vaco a parrà l'istoriorio.

Di Ferrara 6 di Novembre 1575. Di V. A. S.

Devotis, Servitore Bernardo Canigiani,

Guerrino, per Guarino il Cavaliere, si irova sovente nelte lettere di quet tempo, e anche in opere a stampa.

(3) Pare a me che it Tasso fosse in questo momento tutto in preda al dominante umor suo, perché qual prelesto poteva dargii un tat rifiuto d'Alfouso, per chiedergii quindi ragionevolmente licenza?

L'opinion pubblica, come ho detto, assegnava ad allri un tal posio.

148 « fra gli uomini? troncherò l'ali alla mia fortuna, per-« chè mai più non le rimetta? Ah non sia vero ch'abbia a a dolermi da sezzo, quando il pentirsi nulla giova. Mi cona solo ch' io richiesi, non fui richiesto : son attore, e non reo. « Posso dunque desistere dalla dimanda, e non provocare chi « per avventura non provocato non si movera; chè certo per « quanto a me ne pare, la mia proposta è stata accettata « piuttosto graziosamente, che con fervore; però giudico che « cou non molta difficoltà potrò ritirarmi dall'impresa, e « quando anco la difficoltà fosse anco molta, vo' superarla « in ogni modo. Non potrei, scrivendo de' tempi di Leone e di Clemente, NON DISPIACERE A COLORO, AI QUALI SO-« NO OBBLIGATO, NON CHE DESIDEROSO DI SODDI-· SFARE, DUNOUE PROMETTO ASSOLUTAMENTE, SE-« GUANE CHE NE PUO', D'ABBANDONAR OUESTA IM-« PRESA, alla quale per altro sottentrava molto volentieri, « e forse io non sarei stato così debole a sostenerla come e Vostra Signoria m'accenna, ch'altri mostra di credere; al a quale spero un giorno far mutar sentenza, non senza sua e soddisfazione. In quanto all'altra risoluzione, io non dua bito di non poterla fare conforme al desiderio di Vustra Si-« quoria e mio; ben è vero che non è possibile ch'io la faccia si « losto, come l'avrei fatta, se la mia offerta era rifiutata: pur « questa dilazione sarà dilazione non d'anni, ma di giorni, o al « niù di pochissimi mesi. Mi piace che I successor del morto. « gti è successor anco nella malevolenza verso me: e quel galan-« l'uomo dal convito, del quale già scrissi, spero che la sua malig gnità sarà istrumento della mia huona fortuna: ed io gli farò o bel gioco, e appunto quale il desidera. Egli riderà della « mia sciocchezza, ed io della sua delusa prudenza, Nessuna a cosa può o dee qui ritenermi, altro che un dono. Questo se « sarà presto, sarà picciolo, e non proporzionato alle mie a fatiche: s'avesse ad esser convenevole, saria tardo. lo ri-« fiuterò il dono picciolo, e non aspetterò il grande, prevenen- dolo col chieder licenza, Dono presto, e convenevole sarebbe « mostro e portento nella natura di guesto mondo di qua: e g però, come di cosa impossibile, non occorre farne consulta: . E. PER ACCRESCERE OUEST' IMPOSSIBILITA', V'USE- e RO' 10 OGNI ARTIFICIO, Questo è quanto posso ora dirice della mia volontà. Quando sarà tempo di proceder più oltre, a avisierò V. S. di quel, che sarà mia intenzione di fare: e nê dirò cosa senza saputa e consiglio suo. Fratlanto andrò gittando alcuni fondamenti, pro ono d'edidirio, ma di distruzione. Prego V. S. che baci in mio nome la mano al Sig. Cipriano; e lo ringrazi de'cortesi
« offic) d'opera a mio beneficio. Aspetto risposta di quella
e lettera per la medesima via i e nella buona sun grazia
umiliane la mi raccomando. Di Ferrara Marzo 1376.

#### a La mia offerta ec. »

Il Tasso dipirio de. 3

El mio dipirio de. 3

El ma dipirio del control di sua offerta UN PRETISTO, e dice che l'offerta è stata accettata con suo conxenssuso assistatare, dunque e dimando per ano ottenere, e sperò
di ndh ottenere più sotto dice che userà ogni artificio. Si senza
mistero lo scrive Giuguese [Parte 2. Cap. XIV. Milano Tomo
VII a pag. 33]. - In quel mezzo Giovanni Batista Pigna Istoriografo della Casa d'Esta evando cessalo di vivero, eggi [If Tasso),
tar quella continova incertezza d'animo, domando quel cacrico e l'ottenen, e si trorò per conseguente legato pià che
mai, ne l'antò a doversene pentire. » E qui sottopone questa
nota: « Vedesi da alcune delle sue lettere che arvibbo voluto
« ricecere un rifuto, e così acere UN PRETESTO di lasciare il
« Duna di Ferrara, e passare al servizio della Casa de'Medici. »

Duna di Ferrara, e passare al servizio della Casa de'Medici. »

Quando poi noi leggiamo che il Tasso chiama questo pretesto, ex così «onsano patresto; quasi un pretesto polesse mai esserfog molto più un pretesto per abbandonare il suo benefattore, e il sno protettore; bisogna con venire che la mente alterata del Tasso lo facera in questo soggetto travedere a dispetto del suo curor.

#### a Or che debb' io fare ec. »

Il vivere la Ferrara amato e colmo di favori da Alfonso, e presso alle Principese Lucrezia e Lenorra, non era dunque pel Tasso a un vivere fra gli uomini e e voleva perció abbandonare Ferrara. Così nel 1. Ottobre 1575, gli parera, a stando in Ferrara presso Alfonso, e le Principesse, di vivere nella miteria e.nell' agonia; e seriveva al Gonzaga, che per uscirne gli conteniula di stampare il suo poema, e seprara che nel servizio Medinia di stampare il suo poema, e seprara che nel servizio Mediceo la sua fortuna potesse spiegar l'ali. Ecco il sognato fervido amante di Leonora, a cui vicendo presso di lei, parcea di non vierre fra gli suomini! Si osseri poi che egli chiama questo suo desiderio antico e giustissimo. Dunque era da molto tempo, chi egli desiderava di abbandonar Ferrara.

### a Mi consolo ch'io richiesi ec. p

La sua offeria essendo stata accettata contro il sno voto, si consola il Taso, poiche egli è attore e non reu; cost che non insistendo nella dimanda, potrà ritirarsi con non molta difficoltà dall'impresa, e se fosse anche molta, vuol superata ix ocus sono. Poteva esser più determinato di abbandouare Alfonso nell'atto istesso che questi aderiva alla sua dimanda? Era o no stato un preteste?

lo osservo che la sintassi esige in questo periodo il dirsi « con non molta difficoltà » come scrive il Serassi Tomo I. a pag. 248, e come si ha nel MS. da lui tratto dagli Autografi del Tasso. Quindi chiaro è l'errore della Pisana Edizione che legge « con molta difficoltà. »

« Non potrei scrivendo ec. » Increduli al Trattato Mediceo udite il Tasso: Dice qui che è OBBLIGATO, non che desideroso di servire ai Medici; dunque aveva contratti seco loro dei doverl. Lo conferma il Sig. Rosini nel Saggio a pag. 59. « L' aver con poca riflessione dimandato « al Duca Alfonso l'Incarico di Storiografo dopo la morte del « Pigna (qui si dice « con poca riflessione » ma il Tasso dice « che fu un PRETESTO ») e l'essersi accorto che dovendo a scrivere dei tempi di Leone e di Clemente avaebbe dispiaa ciuto a coloro, ai quali credevasi obbligato, (CH' È QUANTO « DIRE ALLA FAMIGLIA DEI MEDICI), e quindi cercato di a ritrarsene, ricusando l'incarico, col chieder licenza; per a questo solo non s'impazza. » Lo scrive il Serassi Tomo I a pag. 248: « Essendo questi due Pontefici stati poco favoree voli ai Duchi di Ferrara, non potera uno Storico impare ziale sodisfare alla casa d'Este e a quella egualmente dei a Medici, p

Lo dice Black Tomo I a pag. 253: « Questi Papi avendo , « come già è stabilito, avuto amare querele coi Duchi di Fer-« rara, era impossibile che uno Storico potesse sodisfare egualmente la famiglia d'Este, e quella dei Medici, così che il Tasso
 si era messo in un completo dilemma.

« Dunque prometto assolutamente ec. »

Promette il Tasso al Gonzaga di abbandonare ausolutamente l'impresa di Istoriografo nel momento istesso che l'avera chiesta, e che l'avera ottenuta da Alfonso, per correre a servire i suoi nemici. Poteva esser più desideroso di passare al servizio Medicco, niù determinato a lasciare l'Estense?

a ..... e forse io non sarei ec. »

Si vede che il Gonzaga avera scritto al Tasso, che il Cardinale de' Medici non credeva ch' egli sarebbe riescito nello scrivere quest' Istoria per cui si era offerto; e il Tasso gli risponde che spera un giorno (quando sarà al servizio dell'uno, o dell'altro) fargiti cangiar sentenza e con sua sodisfazione

a In quant' all' altra ec. »

In quanto all' altra risoluzione (di passare al servizio Medicco), non dubita di non faria CONFORME AL DESDERIO DEL GONZAGA (Itanto lo desiderava il Gonzagal) e suo, come l'avrebbe fatta, se l'offerta non era accettata; ma la dilazione sarà di giorni, o al più di mesi. Si neghi adesso che il pretesto dell' offerta non fu per ottenere la subita licenza!

a Mi piace ec. o

Tutti convengono che nel successor del morto Pigna, il. Tasso intende il Montecatino.

a Nessuna cosa ec. »

Nulla fuori che un dono può e deve ritenere il Tasso in Ferrara.

Si pooderi quest' espressione. Il Tasso lasciava Alfonso perchè non era contento di quanto ricevera da luj, c avera immaginato un pretesto per passare assolutamente al servizio dei Medici: ma se reniva un dono d'Alfonso questo poteros e devene rificarelo presso di lui, e mandava in fumo il Trattato co' Medici, e l'obbligazioni contratte con essi, e la solenne promessa fatta in questa medesima lettera, di abbandonare assolutamente l'impresa di scrivere l'istoria Estense e passar quindi ai Medici.

Parmi che uon vi sia bisogno d' Edipo per conoscere che

la fissazione per cui il Tasso pensò a lasciare il servizio d' Alfonso, non riguardava che il numerario.

Nel 1574 narra al Pinelli, che il Duca lo vuol sempre seco, e consessa, che gli omori che ricere, no grandi; ma è disposto adabbandonarlo, perchè concleude die vorrebbe qualche coap più di sodo. Dunque non si trattava che di un maggiore emulumento. Nel 31 Marzo 1575 servie al flonzaga, che vuol andare a vivere in Roma in ogni modo, perchè gli onori ele speranze (dunque confessa gli uni e le altre) presso Alfonso nun son tanti che meritino di stare su lo schermo, che gia per coas che 'l meritasse, non gli dispiacerebbe di combattere. Dunque se l'emolumento lo meritava sarebbe restato in Ferrara.

Nel Gennajo 1576 accolto affettuosamente dal Duca al suo ritorno, e colmo di molti [ntori, non è contento, perchè vorrebbe FRUTTI e non fiori; dunque se i FRUTTI erano quali egli gli desiderara, era contento.

Iu questa lettera dopo avere spiegato il più vivo desiderio di passare al servizio Mediceo, dice che una sola cosa può e dee ritenerlo in Ferrara, e così presso Alfonso: UN DONO. E nella lettera del 19 Maggio che a suo luogo addurrò, scri-

ve appunto nei medesimi termini allo Scalabrino parlandogli di questa carica di Istoriografo: e lo mi prometto assai dell' a u morevolezza del Sig. Montecatino, pur non credo expediat so sottentrare con tanto detrimento dei miei studi a così grando e lastidiosa impresa senza certa utilità presente. » Dunque so veniva offerta al Tasso a una certa utilità presente » egli sottentrava a quest'impresa, che qui promette di abbandonare assolutamente, e così non correva più al Servizio Medicco, ma restava in quello d'Alfonso.

Così nella lettera del 28 Marzo che riferirò dopo questa che esamino, dice al Gonzago che vuol mutta paese per la condizioni del mis stato: e ch'in desideri sommamente di muu tar paese, e ch'in abbia intenziono di farlo, assai per se stesso a può esser manifesto, a chi conzidera le condizioni del mio u stato a cel adduce per motivo di over prendere una risoluzione in quest'affare la i canta sua portretti.

Dunque non lasciava Alfonso per averue ricevuti dei torti,

nè per molestie d'emoli, chè per queste, dice, che non gli sarebbe dispiaciuto di combattere, ma per la fissazione che scarso fosse l'emolumento che ne percipeva, e perchè sperava che altrove la sua fortuna potrebbe alzar l'ali, e migliorar le condizioni del suo stato. Se poi questi emolumenti fossero scarsi l' abbiamo visto, e sappiamo, e lo leggeremo di nuovo, che il Tasso ha scritto più volte d'Alfonso, che gli accordò quante grazie gli chiese, e il concesso impiego d'Istoriografo in questo momento n'è una prova, L'abbandono d' Alfonso non era dunque una fissazione? Nè il pensiero del sognato amore per Leonora si oppose, o funesto mai questa sua fissazione di abbandonar per sempre Ferrara, come avrebbe dovuto, se questo amore fosse esistito. Anzi in questo momento egli dichiara solennemente, che LEONORA NON PUO', NÈ DEE RITENERLO IN FERRARA: « nessuna cosa può, o dee qui ritenermi altro che un dono, » Parmi che nelle parole « pessuna cosa » sia compresa Leonora. E certo chi smaniò per tanti anni d'abbandonar Ferrara, non poteva volgere il pensiero a Leonora. Se disse il Tasso in altra occasione che fu un' in-FEAMITA' quella che non gli permise di star lungamente in un luogo (e tutti lo confermano); non è egli chiaro che fu quest' infermità, che gli fece presto venir a fastidio il soggiorno di Ferrara, e sembrar gli fece di non esser bastantemente ricompensato, non ostante che il suo emolumento superasse quello di Bernardo suo padre, e del divino Cantor di Orlando?

Se fu effetto dell'alterata sua mente (e fra poco ne riferirò le descripción del Tasso e di tutti gli annici suoi) che gli fece soopettar di tutti, fino dei suoi più cari annici, e sognare insidie, che mai non ebbero luogo; come non sarà chiaro, che sognata era pure la scarsità degli emolumenti per cui gli pareva virere in tanta portettà?

a Questo se sarà presto ec. »

Dopo aver detto il Tasso che da Alfonso non poteva attendencio che un dono piccolo (non ho io asserito con ragione che non si trattasa che dell'emolumento?); che dono convenevole sarebbe tardo; che avrebbe riflutato il pecolo, non atteso il grande; che dono presto e convenevole sarebbe un mostro nella natura d'Alfonso, e perciò impossibile, ei termina col

dire che ad accrescer quest' impossibilità v' userebbe ogni artificio.

La mente del Tasso alterata dal melanconico umore è saca a quest' espressioni: ma che non si darebbe per non leggervi che questa era la sua volontà? « Questo è quanto posso « ora dirle della mia volontà. »

a Dono presto ec. n

Giova por mente a queste parole: « Dono presso e convenevole sarebbe mostro e portento nella natura di questo « mondo di qua «c. » cioò presso gli Estensi, giacche nesuno vorrà credere che il Tasso negasse che nel mondo ia cui viviano, nessuna persona possa largire un dono presdo e convenevole. Parla il Tasso del mondo Estense, giacchè per esso v'erano des Mondi, l'Estense e il Medico. Chi nol crede, oda di nuovo lui medesimo quando nel 1589 avendo scritta « l'Orazione in lode della casa Medici » per la speranura di muovere a suo l'avore il Granduca Ferdinando a ricompensario largamente per gli amari detti che vi stanno contro l'Estense, ed avendo fallio nel suo intento, così en rese conto al Costantion en el Maggio dell'auno istesso. (T. 3. Lett. 93 a pag. 275): « Ho fatta la prima medicina (? Orazione in lode della casa

de Medici); per la quale, benchè non siano più di quattro,
o cinque fogli di carta, ho perdute tutte le speranze, che
io aveva nel Sig. Don Cesare, ed in quel monda di là: non

« ho guadagnato cosa alcuna col Gran Duca di Toscana, o « almeno col Sig. Don Giovanni (de' Medici). Alla soconda

medicina Iddio m'aiuti: altrimente sarò costretto ad anda re elemosinando sino a Loreto, o al più sino a Pesaro.

Vorrei che le porte di quella città fossero per me le porte
 Caspie. Non penso più di rivedere il Dolo, nè Lizza Fuci ua (Fusina, chiamata ancora in quell'evoca Lizzafucina).

« Da Roma il 4 di Maggio del 1589. »

Ció mostra chiaro che Torquato non moveva passo in questo Trattato senza il consiglio del Gonzaga.

« Frattanto andrò gittando ec. »

Va il Tasso spiegando quali sono gli artifici che vuol usare, cioè di gettar fondamenti non già d'editizio per tener fermo il servizio Estense, come poteva farlo credere la sua offerta nel posto d'Istoriografo, ma di distruzione.

Black esclama a queste parole (Tomo I. a pag. 253):

« Qui sembra, oimè! di nou aver più necessità di nuovi ma« teriali per fissar la base della rovina del nostro poeta. Col

« proponimento di lasciar Ferrara, e di eutrare al servizio « di una famiglia nemica , il Tasso perde forse irrevoca-

« bilmente i favori d'Alfonso, e dall'altra parte col conti-« nuare a rimanere in Ferrara, dopo che probabilmente era

« stato indotto a promettere ch'egli voleva partire, egli aveva « diminuito la buona volonta della famiglia dei Medici. »

« Prego V. S. ec. »

Questi è quel Cipriano Saracinelli impiegato In Roma col Cardinal del Medici, che in tutte le occasioni, ove si tratilò di favorire il Tasso con quei Principi, adoprò sempre i suoi offici e l'opera sua. Quindi il Tasso prega il Gonzaga a ringraziario d'averto fatto anche in questa occasione.

a Aspetto risposta ec. »

Si velo che il Tasco non inviò questa lettera, che potera essergli di gran danno, per quel mezzo di cui si valera l'altive vollo, temendo che al solito gli fosse intercettata; ma si valore d'ina via più sicura, o per questa issesa chiche al tionzaga che gli risposal. Che questa lettera sia del Marro 1376 non può impugnarsi. Morto il Pigna nel 8 Novembre 1375 il Tasco, lo abbiamo visto, parti di Ferrara dopo la lettera commendatizia del Canigliani, che fu del 5 Novembre 1375, senza chichere quest'i impiego d'Istoriografo. Torno poi a Perrara verso la metà del Gennajo 1576, como si ha dal Serassi [Tomo L. a pag. 241]: e Ginnes Torqualo a Perrara circa la metà e. di Gennajo del 1576 s: quindi il Serassi dopo aver parlato di questa lettera, di cui riprota la seguenti parole: e mi piace che al morto e. n. soggiungo: e questa lettera (utta-via non fu scritta che alquanti meri dopo il suo ritoro te. a via non fu scritta che alquanti meri dopo il suo ritoro te. a

Che sia scritta dopo il 9 Marzo 1576, è provato dalle otto lettere che io bo riferite dai primi di Gennajo a quel giorno, fra le quali una del G. Duca, tre dell'Ambasciatore Canigieni, e l'altre tutte del Tasso, in cui non v'è, parola di questa sua offerta al Duca di Perrara. Eppure se fosse stata scritta in questo tempo, l'Ambasciatore Canigiani ne avrebbe informato il Granduca, e, il Segretario Vinta; el Il Tasso ne avrebbe scritto al Gonzaga come fa con questa lettera. E che sia scritta alcuni giorni prima del 23 Marzo, riman provato dalla lettera de segue, nella quale il Tasso ragiona al Gonzaga sull'antecedente, e che nella stampa è segnata con questa data del 28 Marzo (Tom. 3. Lett. 23 a pag. 392. Dunque questa è scritta infallibilmente tra il 12 e 23 Marzo 1576.

Nè si finisca questo esame senza notare, che anche il Serassi (T. I. a pag. 288) scrive, che il Tasso con questa sua dimanda, si trocò sempre più vincolato con una Corte, dalla quale parca che acesse tanta smania di liberarsi.

lo crederei poi che fosse errore della Pisana Edizione il leggeria del fine di questa lettera: a Aspetto risposta di guella e lettera per la medesima tia, e nella sua buona grazia umismento in accomando a. Perchè potesse leggeriai quella lettera, bisognerebbe che il Tasso aresse antecedentemente parlato di alcuma altra lettera. Non l'avendo fatto, come oguno può riscontrare, io credo che parti della tettera che oggi serire, e che perciò debba leggersi e Aspetto risposta di quasta lettera per la medesima via ec. »

Questa lettera în cui îl Tasso promette assolutamente al Gonzagă di abbandonare la carica d'Istoriografo per recaris presso î Medici, ma nella quale gli dice però che al farlodeva necessaria la dilazione di giorni, o al più di mesi, parve all'impaziente amico segno d'animo irresoluto, si che ne rimprorerò il debole Torquato, che così si scusò seco nel 38 Marzo (1).

« lo avera prima scritto a V. S. Illustrissima in questa medesima materia, nella quale ora scrivo; ma non essendo ancora stata i avaita la lettera, l'ho ritolta indietro: e riscrivo
ora alquanto diversamente, sebben questa diversità non procede da mutazion d'animo, ma da novità d'accidenti e
d'occasioni. Chi o dicessi il vera V. S. d'essermi offerto à

<sup>(1)</sup> Lell. Tomo III. Lell. 34. a pag. 92.

« quella carica, e che vero sia che la mia offerta fosse accete tata, non mi sforzerò ora di persuadere a V. S. nè con « molte mie parole, nè con altrui testimonio, avendo certis-« sima opinione che ella creda ad una semplice mia afferma-« zione. Ma se per soddisfazione, se non di V. S., almen d'altri, « sarà desiderato ch'io confermi il mio detto con alcun testie monio, il Canigiano, Amhasciator qui di Toscana, me ne « potrà far fede. Ch' io desideri sommamente di mutar paese . σ e ch'io abbia intenzione di farlo, assal per se stesso può esser « manifesto, a chi considera le condizioni del mio stato, Assai « credo che V. Signoria il conoscesse nel mio volto, che non e cuopre sotto contrario manto gli affetti suoi: e le giuro per « l'amor che ella mi porta, e per l'osservanza mia verso lei, « che sin'a questa ora nessuna mutazione di consiglio s'è fatta « in me, nè credo che sia per farsi. Ben è vero che quanto con a maggior dilazione si differisce lo stampare, tauto vezgio e men certo il successo della mia deliberazione, e più soza getto a varj accidenti. Sicché non volendo prometter in cosa e che non volessi poi osservare, ancor colla rovina mia, non e mi risolvo di venir ad una risoluta promessa. Di questo « sia ben sicura V. S., ch'in nissun caso mi valerò con altri e delle offerte fattemi da lei: non s'io credessi di venirne più a ricco che Mida. E s'assicuri ancora, ch'io non mi legherò a con nuovo nodo così forte, ch' io non mi possa con buma « occasione disciorre. Dirò di più, che siccome questa dila-« zione mi fa dall' un lato temere di qualche impedimenta, e così dall'altro mi porge speranza che possa in questo mezzo a nascere occasione, che m'agevoli la strada a doppio trapasso, « Vedrà V. S. una qui inclusa scrittami di Pollonia da M. Asca-« nio, Questo M. Ascanio so che parlò a lungo di me e del mio e poema col Duca; e quindi ebbero origine i miei pmori « dell' anno passato. Ora mi scrive. Io gli ho risposto, e pree gatolo a dichiarirsi: e potrei forse intender cosa da lui, che « mi farebbe risolver a quello, a che non pensaj mai di ve-« nire. Vedrà parimente da una lettera scrittami da mia sorella « la sua necessità, e l'obbligo ch'io ho di soccorrerla; e come in e tanta mia povertà sono stato costretto a darle alcun ajuto. « VEDRA' IN ULTIMO CIO CHE MI SCRIVE LA DUCHESSA, # R CH'10 SONO IN GUISA SOSPETTO CHE NON M'È PUR « CREDUTO IL VERO. Tutte queste lettere m'han messo il « cervello a partito. Dio m'inspiri, V. S. in questo negozio e per « la servitu mia, e per debito di pietà cristiana mi pare ob-« bligato ad aver piuttosto riguardo al mio bene, che all'altrus a soddisfazione; non perchè debba più a me ch'agli altri, chè « non sarci io così arrogante che ciò dicessi, ma perchè qui si « tratta di cosa che a me importa tutto quello che può importare a nell'onore, nell'utile e nella soddisfazione della vita, ed agli a altri poco rilieva al fine, in qualunque modo ella succeda. e Supplico dunque V. S. Illustrissima con ogni affetto, che a se non potrà, che forse non è giusto, mantener gli altri in « obbligo , non volendo io obbligarmi all'iucontra , mantenga a almeno viva negli animi loro la memoria e I desiderio di « me; in tal modo che mi sia sempre aperto l'adito alla grazia « e protezione loro, CON QUELLE CONDIZIONI CHE AL-« TRE VOLTE MI SONO STATE PROPOSTE, O CON NON a MOLTO INFERIORI. E certo essi dovrebbono in ciò soda disfare al desiderio di V. S. per molte cagioni, delle quali e taccio alcuna per buon rispetto. Dire solo che alla lor maa gnanimità è convenevole il mostrare, ch' amor della virtù. « non odio verso altri, gli abbia già mossi ad INVITARMI CON « INVITO COSI' LARGO; ed a V. S. Illustriss. bacio le « mani. Di Ferrara, il 24 di Marzo.

a lo avea prima seritto ec. »

Si vede che il Tasso rimproverato dal Gonzaga d'irresoluzione nel Trattato Medicro, gli aves scritto d'esser risolutisimo, ma che per la solita incertezza rittrò indictro la lettera, e scrisse la presente diversa alquanto non per e mutazione d'anie mo, ma per novità d'ACCIDENT, e d'occasioni s. Danque gli era occorso alcun ACCIDENT, e d'occasioni s. Danque che gli aves cogionato alcun timore, e ch'egli non osa affidare alla lettera.

E dico che gli cagionò alcun limore, perchè il Tasso si risolvè a ritirare la lettera non ancora inviata, in cui scrivera risolutissimo, e riscrisse alquanto diversamente, ma non e per a mutazione d'animo » dunque per necessità. Conferma il Serassi i rimproveri fatti dal Gonzaga al Tasso per la sua irro-

soluzione e il dubbio che non fosse vero quanto il Tasso scriveva (Tomo I. a pag. 249). « Al Sig. Scipione incresceva questa « poca fermezza del Tasso, e l'avrebbe voluto vedere più a costante e più risoluto, dappoi ch'egli si era tanto maneggiato a per procurargli un si onoralo e vantaggioso trattenimento; « onde nella risposta che gli diede, sembra che biasimasse coα tanta sua irresolutezza, e s' infingesse quasi di credere, che a fosse un vano pretesto quello d'essersi offerto al Duca di cón-« tinuare la Storia de' Principi Estensi. Il che io traggo dalla « replica, che fece TORQUATO al Gonzaga su tale proposito, α ove trall'altre si leggono le parole seguenti; Ch' io dicessi il « vero ec. » E qui riporta la lettera ch'io adesso produco. Quindi riprende: « Dopo di che rinnovando all' amico la sicua rezza della sua disposizione di roler ad ogni modo accettare a l'offerte fattegli, subito che avesse potuto disciorsi con buona « occasione dalla servitù Ferrarese , lo prega ad avere qualche « riflesso alla sua presente situazione, e a tenerlo intanto per « ogni buon fine raccomandato a quei Principi dicendo: - V. S. « In questo negozio ec. riproducendo altra porzione della lettera istessa.

Così Black ( Tomo I, pag. 254 ):

« Egli apparisce che Scipione / Gonzaga) dubitava adesso « che il Poeta non più desiderasse realmente di abbandonar « Ferrara, e che la carica d' Istoriografo fosse soltanto un pre-« testo per rimanervi, » Ben dovè esser forte e avanzato molto l'impegno del Gonzaga e del Tasso nel Trattato Mediceo, quando il primo potè rimproverare al secondo la sua irresoluzione. e il Tasso si credè in obbligo di confermangli esser vero, ch' egli si era offerto a quella carica, ed esser vero che la sua offerta fosse stata accettata, ed aggiunse che se fosse desiderato, se non per sodisfazione di lui, ma de'Medici (a per sodisfazione se non di V. S. ma d'altri v) ch' egli confermasse il suo detto con un testimonio: a il Canigiano (egli dice) Ambasciator di Toscana me a ne può far fede. » Instavano dunque i Medici per l'esecuzione delle promesse del Gonzaga e del Tasso, e di queste promesse era cognitore l'Ambasciatore di Toscana, ch'egli invocava.

Nè di ciò contento il Tasso conferma al Gonzaga, che desiderava sommamente di mutar paese, (dunque niente si curava della Principessa Lonora, quando ei desiderava sommamente di abbandonarla col mutar di paese ), come assai, egli dice, può esser manifesto a chi consideri le condizioni del mio stato. Solito lamento.

E soggiunge al Gozzaga che credeva assai, che l'avesse conosciuto nel suo volto, che non cuopre sotto contrario manto gli affetti suoi, e gli giura che non s'era fatta fin allora in lui nutazione alcuna di consiglio, e che sperava, che non si farebbe: « E le giuro pe r amor che ella mi porta ec. »

E ciò perchè avendo mostrato il Gonzaga di non credere alle parole della sua lettera, male e inutilmente il Tasso gli avrebbe rammentato quanto già circa la sua volontà gli aveva detto in Roma.

Bisognò dunque, per persuadere il Gonzaga, addurgli un'altra testimonianza, che non fusse quella delle parole, e che fosse maggiore di quelle. E il Tasso gli addusse la testimonianza del suo volto, che gli vantò sincero; perchè come dice Dante (Purg. Canto 28)

Si vuol . . . . credere a' sembianti « Che soglion esser testimos del core »

mentre

« Lo viso mostra la virtù del core » dice lo stesso Alighieri nella « Vita nuova ».

Anzi la passione così spinge sollecita gli affetti sul sembiante, che quanto più gli uonini sono veraci, tanto meno quella aspetta in essi il concorso della volontà. Sublimissima idea di quel Grande che nell'originalità dei concetti non ebbe forse pari in alcuna lingua:

> Che riso e pianto son tanto seguaci Alla passion da che ciascun si spicca

Che mal seguon voler ne' più veraci, Purg. C. XXI. Vedasi ivi il Comento del P. Lombardi. a Ben è vero che quanto ec. s

Ben è rero dice il Tasso che quanto sarà maggiore la dinazione di stampare il suo Poema (lo che volera esguire prima di abbandonar Ferrara), tanto più è men certa la sua deliberazione, e soggetta ad accidenti, non volendo promette cosa, che pocia non vollesse mantienere ANCOR, COLLA SUA ROVINA. « TESSE NUOCERMI. »

B fra poco leggeremo quant'egli stesso scrive al Gonzaga, confessandogli l'irresoluzione avuta nel concludere questo
Trattato.

a Di questo sia ben sicura VS. ec. »

L'accerta, che non si carrà con altri delle sue offerte, cioè col manifestarle al Duca Alfonso, oade otteuerne un emulumento part a quello cti'ei gli aveva offerto in nome de Medici, a anche, dice il Tasso, s'io credessi di cenirne più ricco che a Mida s. E. chi, se non Alfonso, potera avere interesse di saperare l'offerte fatte al Tasso dai Medici, per riteuerlo al suo servizio?

L'assicura, che non si sarebbe legato con nodo così forte, che non si potesse ad ogni buona occasione disciorre; dunque il Tasso era determinato a disciorlo, oce biogonase, per servire al nuoro impegno; e gli dice, che se la ulitazione gli faceva tomere d'un impediuento, d'altroude gli pogeva spernaza che nascesse occasione di effettuar la sua brama di lasciar Ferrara, e di recarsi al servizio Medico. Speranza ch'egli avex a opressa quasi con eguali parole poco fa riferite a flat viam aperient.

Gli insia poi tre lettere, come motivi che lo spingerebbero a lasciar Ferrara; una cioè di Acanio fiririditari, il quale sembra che nell'anno antecedente parlasse male di lui e del suo Decma al Duca, e dice averlo pregato a spiegarsi più chiaro, sicchè potrebbe forse intender da lui cosa, onde risolversi a quello cui non penso mal di venere. Parmi che qui il Tasso voglia accennare che avvebbe potuto intendere, che l'animo del Duca fosse motto indisposto contry di lui, si d'egli si sarebbe potuto risolvere a lasciare nell'atto il servizio; mentre al contrario noi abbiamo veduto nella lettera antecedente, che egli cercrava Causoni. Sessio nul Tasso. Tome 1.

Cappone, Suggeo sue russo. romo

un pretesto per farlo, almeno in apparenza, più convenientemente. L'altra lettera è di Cornelia sua sorella, ch'è in necessità, e ch'egli deve soccorrere, mentre egli stesso è in tanta povertà. Confesso di non intendere come il Tasso potesse essere, come qui scrive, in tanta povertà, atteso gli emolumenti assegnatigli, cui s'era aggiunto quello d'Istoriografo. La terza è della Duchessa d'Urbino, la quale (mi presti attenzione il Lettore) gli scrive « Cll' È IN GUISA SOSPETTO, CHE NON GLI È PUR CREDUTO IL VERO. » Rammentjamoci che la medesima Duchessa d' Urbino gli aveva scritto nel Luglio dell'anno passato (quand'egli volgeva in mente d'andare a Roma), che questa sua andata « sarebbe discara e sospetta, » Pnò esser più chiaro che tutto era noto al Duca Alfonso? E conclude, che queste lettere gli avevano messo il cervello a partito, esclamando: « Dio m'inspiri! » Vuolsi anche osservare la familiarità. con cui il Tasso nomina sempre la Duchessa d'Urbino « Vedrà a in ultimo ciò che mi serive la Duchessa » lo che non usa mai parlando di Madama Leonora.

Preça il Gonzaga e per la servitú sua col medesimo, e per la pietà cristiana, che in questo negozio (del Trattatos Medico) volesse aver più riguardo al bene di Ini, che alla sodisfatione altrui (del Medici); mon perché dorosse più a lui che agti altri (ai Medici); ma perché in quanto a lui si trattava di cosa, che importava Poorer, 2 stifie, c. la sodisfazione della sinç: et aggi altri (ai Medici) poco rilevava al fine in che modo succedesse. Quando questo Trattato gli importava E ONORE, L' CUILLE E LA SODISFAZIONE DELLA VITA, bisogna dire che il Tasso lo riconsocra in oposizione ai suoi dorreri cols osi Signore. E queste istesse gravissime parole noi l' udirenno di nuovo da Torquato in circo-stauza anche più di questa interessante.

E supplica il Gonzaga, che se non potrà mantener gli altri (i Medici) in odolipo, d'dunque prima erano anch' asi in odolipo con lui.), non volendo egli odoligansi, mantenga viva in toro la memoria, e il deriderio di lui, sicché gli sia SEMPRE, aperto l'adito alla grazia e protezione loro CON QUELLE CONDIZIONI, CHE ALTRE VOLTE GLI PURON PROPOSTE, O CON NON MOLTO INFERIORI; e poco dopo l'ADITE DE CON NON MOLTO INFERIORI; e poco dopo dice, CHE L'AVEVANO INVITATO CON INVITO COSI' LARGO. Voleva dunque il Tasso non esser più in obbligo assoluto, come prima, coi Medici; ma desiderava poter sempre tornare a servirgli con le condizioni già offertegli, o poco minori.

Dice che essi, i Medici, dovrebbero in ciò sodisfare al desiderio di lui, del Gonzaga, (voda il Lettore se il Trattato Mediceo non era il desiderio del Gonzaga) per mille cagioni, delle quali tace alcuna per buon rispetto. Forse la gratitudine a Scipion Gonzaga, che tanto si era in ciò interessato, fino a meritarsi l'avversione della famiglia Esteuse.

E desiderio del Gonzaga era, che i Medici non intendessero sciolto il Trattato col Tasso, perchè questi non poteva nel momento risolversi risolutamente ad accettarlo.

E prosegue: e Dirò solo che alla lor magnanimità (dei Mecidei) è coavonerole il mostrare, ch'amore della sirtiù, mo e odio verso altri (verso gli Estensi), gli abbia mosti ad ine vitarmi con invito così largo »: mentre se a ciò gli aveva mossi la virtù di lui, ano davevano abbandonarlo quand' egli contra sua voglia non poteva aderire risolutamente al loro invito; là dove abbandonandolo per questo, da vendo riguardo alle circostanze di lui, mostravano che l'adio verso gli Estensi, gli avera signita di nivitarlo colo generosamente al loro servizio.

Merita per tanto osservarsi che il Tasso dichiara, che esisteva UN ODIO tra la Famiglia Medicea e l'Estense.

Nota il Serassi a queste parole (Tomo I. a pag. 230); e Altrimenti si poteva credere che que Principi si fossero mossi « ad invitare il Tasso con si larghe condizioni, non per la sti-« ma che facevano di lui, MA PER FARE UN DISPETTO al « Daca di Ferrara, che mostrava averlo molto caro.

E Black soggiunge ( Tomo l. a pag. 237.); « Egli è evi-« dente dalla conclusione di queste lettere che l'offerte fatte « dai Medici erano assai considerabili, e che il Tasso dubitava

« che procedessero meno da una dimostrazione d'affetto verso « di lui, CHE PER UN'OFFESA AI SUOI PROTETTORI. »

Mentre il Gonzaga tormentava l'infelice amico con ingiusti sospetti, ch'egli non volesse più aderire al Mediceo Trattato, il Canigiani ambasciatore del Granduca affrettava il Segretario Vinta perchè gli spedisse il privilegio chiesto dal Tasso al Grau Duca per la stampa della Gerusalemme, onde, come è ben credibile, ramuentare al Tasso nell'atto di consegnargilei oi suoi impegni col Sovrano di Toscana, che tanto lo desiderara presso di sè, e che con si larghe e onorifiche offerte glie ne avera dimostrata la brama. Così Torquato ricevera ogni giorno e da lontano e da vicino continui e caldi impulsi a correre al nuoro servicio. Scrivera il Ganigiani al Vinta nel 2 Aprile:

del Tasso mi par mill'anni di vedere, perche mutando i alloggiamento (de beno in melius) fra 15 di, possa mutar ancora l'insegna della mia osteria (se si debbe) che sino a hora
è la Groma egigitata, et sara presso a quello della Campana
a cento passi in comodissimo sito. Di Ferrara il di 2.
«'d'Aurile 1576.»

d'Aurile 1576.»

Di V. S. come fratello et per servirla Bernardo Canigiani (1).

Ecco con quale ardore Bernardo Canigiani Ambasciatore Toscano a Ferrara, scrive a Firenze al Cav. Segretario Vinta perche sia spedito il privilegio pel Tasso I

La Duchessa d'Urbino, alla quale dorevano esser noti tutti i passi che faceva il Tasso per arrivare a issoi fini, s'offit al medesimo d'impiegar tutta l'autorità ch'elta avera col Duca suo fratello per prevenire lo sdeguo, che, appunto perché aon fatto mai manifesto, arrebbe potuto scoppiarne più terribite, stimolando il Tasso alla stampa della Gerusalemme prima coi motteggi, poi dolendosi apertamente di questa tardanza.

D'altra parte Madama Leonora gli offerse di accrescerne gli emolumenti, appunto perché ella sapeva che il sogno della scarsezza di questi, moveva il Tasso ad abbandonare il Duca Alfonso.

Tutti dunque conoscevano a pieno l'errore, in cui il Tasso ognor più s'ingolfava, e tutti con diversi mezzi tentavano di allontanarlo dal suo principio. Ecco ciò ch'egli ne scriveva allo Scalabrino nel 9 Aprile.

- « leri ebbi una lunga lettera dalla Duchessa d'Urbino,
- (1) Datie Riformagioni.

« nella quale s'offerica di spendere in mio favore quanto avea a d'autorità col fratello, ancora ch' io di ciò non l'abbia ria cercata. Madama Leonora oggi m'ha detto fuor d'ogni occa-« sione che sin ora è stata poco commoda, ma ch'ora che e per l'eredità della madre comincia ad aver qualche com-« modità, vuol darmi alcun aiuto. lo non chiedo, ne chie-« derò, nè ricorderò nè a loro, nè al Duca; se faranno gra-« dirò ogni picciol favore, ed accetterò volentieri. Or per « tornare alla Duchessa, ella mi scrisse a'giorni passati una a lettera, nella quale motteogiara questa mia tardanza di e stampare. Ora me lo scrive apertamente; e mostra d'adome brarsi di questa mia lentezza. Questo mi fa venire un poco « d'umore, com'anco mi salta su al naso la mostarda, ed « anco con la collera l'indegnazione per l'abbajare d'alcuni a bracchetti, ch'ogni giorno mi sono spinti addosso; pur sia « rimesso ogni cosa a chi regge; a me giova di sprezzar « questi bottoli, e di sperar bene, T. V. Lett, 5, a pag. 10. a Ieri ebbi una lunga lettera ec. »

La Duchessa d'Urbino (giova rammentarlo) nel Luglio 1575, e così quattro mesi avanti che il Tasso eseguisse la gita fatalissima presso il Card, dei Medici (e quindi presso il Granduca di Firenze), lo sconsigliò a farla, e gli disse che sarebbe discara e sospetta. E questa gita riguardava il Trattato Mediceo. La Duchessa d'Urbino circa il 24 Marzo di quest'anno scrisse di nuovo al Tasso, ch' egli era in guisa sospetto, che non gli era neppure creduto il vero. E questi sospetti riguardavano il Trattato Mediceo. Questa medesima Duchessa d'Urbino gli scrisse pochi giorni dopo verso il di 8 Aprile una lunga lettera, in cui s'offerse spontaneamente di spendere in favore di lui quanta aveva di autorità col suo fratello il Duca Alfonso. Ne altro malcontento del Duca verso il Tasso poteva ella voler dissipare, se non nn malcontento pel Trattato Mediceo, giacchè i medesimi sostenitori degli amori, stabiliscono che a quell'epoca Alfonso non aveva alcun sospetto d'amori, come parmi di aver poco fa chiaramente dimostrato. Dunque Alfonso non le celava quanto fosse disgustato del Tasso per questo Trattato, e forse le ordinava di richiamarlo dal suo errore, perchè questa Sovrana non avrebbe manifestato al Tasso questi sospetti, e molto meno per lettera, se ne avesse dovuto fargliene un segreto; e per l'istesso motivo, se non ne fosse stata antorizzata, non si sarebbe, e per lettera, offerta mediatrice fra lui e 'l Duca.

Nè ciò è tutto: già non molto avanti gli aveva scritto motteggiandolo (e qui di nuovo si osservi l'amichevole famigliarità con cui il Tasso parla sempre di lei a differenza dell'altra sorella che intitola costantemente « Madama Leonora ») motteggiandolo, dico, sulla tardanza della stampa della Gerusalemme; e ciò pure riguardava il Trattato, perchè il Tasso aveva detto di voler stampare la Gerusalemme prima di abbandonare Alfonso; ed ella stessa gli aveva rammentato nell'anno antecedente, che senza prima eseguire questa stampa, non poteva egli partirsi da Ferrara. Pochi giorni dopo gli riscrisse apertamente, mostrando di adombrarsi di questa sua lentezza. Dunque anche la Duchessa d'Urbino temeva, che il Tasso passasse sollecitamente al nuovo servizio, e che volesse farlo senza neppure prima dedicare la Gernsalemme al suo protettore Alfonso. Da ciò è chiaro, che ai Principi Estensi era nota la volontà del Tasso di partirsi da quella Corte, e che tutti procuravano di distornarlo da questo passo. E siccome egli si lamentava degli scarsi emolumenti, e della sua povertà, e perciò abbandonava il servizio Esfense) Madama Leonora gli disse appositamente « fuor d'ogni occasione » che fatta più comoda per l'eredità materna, voleva dargli gleuno giuto. Qual prova maggiore che non esistevano affetti tra la Principessa e il Tasso? Leonora vergine d'alti costumi e regi (qual oggi si dice dipinta in Sofronia), e d'animo severo, se amante fosse stata del Tasso, avrebbe mai offerto un emolumento all'amico del suo cuore, ond'ei non l'abbandonasse? Gliel avrebbe mai offerto, dicendo di dargli alcun aiuto? Dicendogli, che gliel offriya, quantunque non fosse assai comoda? « che fin ora è stata poco comoda, ma che ora, che per l'eredità della madre comincia ad aver qualche comodità, vuol dargli alcun aiuto ». Che il Tasso accettasse di ricevere alcun stipendio, alcun aiuto DALLA SUA SINGOLARISSIMA PADRONA e Benefattrice, Mad. Leonora d'Este (1), e benché accompagnato dalle riferite dichiarazion i

<sup>(1)</sup> Così la chiama il Tasso nell'Argomento alla Canzone « Mentre che ha venerar muovon le genti »

di lei, ció è naturale, poiché quelle era dono di Padrona e di Benefattrice, ma non d'amante. Ma che il Tasso, se stato fosse manute di Leonora e amato da lei, avesse ricevuto degli aiuti, che avviliscono, e con quelle dichiarazioni, dalla donna del suo cuore, nessano cui scalda il petto generoso sentimento, lo crederà. Ma appunto perche il Tasso non era amante di Leonora, geli accettò o gli accetto de li coste di venere di farto. In fatti dopo aver narrata l'offerta fattagli da Mad. Leonora prosegui: si on no tiodo, ne chiedero, ne ricorderò, en rèa loro, ne al Duca. Se faramo, gradirò ogni piccio favo-ere, e accetterò volenierie, si vanta dunque il Tasso, che non chiede, ne chiederà, nel ricorderà loro (alle Principesse) ne al Duca. Dunque, secondo esso, arrebbe potto ricordara. Dunque il considerava come un obbligo. Era questo l'amante?

I giusti rimproveri della Duchessa d'Urbino, e i suoi motteggi sulla tardanza della stampa, avendo fatta impressione in Torquato, egli serisse allo Scalabrino al 28 Aprile, che fornisse tosto la revisione del Poema, e che gli mandasse tutti Canti almeno per mostrare al Duca tutto il corpo insieme (1).

« Ma di grazzia fornissasi tosto questa benedetta revisione.

« sione, e mandatemi tutti i miei Canti (ch'è ben tempo omat) α de'quali pare che vi siate scordato, e non so perchè non ne « parliate più. Io potrei omai averne bisogno almeno per mo-« strare al Duca tutto il corpo insieme.

a Ricordatevi dell'acque e dell'olio da peste, e indirizzate a la risposta di questa a Ferrara. Io ho scritto al Signore a la cagione perche non mi piace il consiglio del Barga. E a mi vi raccomando.

> Di Modena, 11 XXIIII d'Aprile. Vostro Fratello e Serv. Torg. Tasso.

Quando il Tasso chiede con premura allo Scalabrino tutti i Duca tutto il coppo insieme, chi non travede otore ggii acquie tare così il timor di quest'ultimo, il quale era che il Poeta avesse in pensiero di rilardare tanto la stampa del Poema da involarginene in fine la dedica; fumore che la Duchessa d'Urbino

<sup>(1)</sup> Dalle Lettere pubblicate dat Ch. Sig. Gamba.

avea pur manifestato nel tempo istesso prima coi motteggi, e quindi con aperti lamenti.

La ricerca che il Tasso fa al suo amico dell'acque e deglii oli da peste, per la peste cioè di Venezia, chiamata la peste del 1576, che poneva in affauno tutta Italia, (e da cui Ferrara andò prodigiosamente liberata), rammentando una fatal circostanza che torna spesso a rivivere in molle lettere del Tasso, e che ne determina la data, mi spinge a riferire in questo momento per intiero, la testimonianza del Veneto Istorioo Andrea Morosini (che altruve soltanto accenuni (1)), il qualo ne descrisse I casi, e che con queste parole chiude l'auno 1575 (2), a Accomodate le cose dei Genoresi, la pace d'Italia che

vacillar pareva, è confermata; ma quelle calamità, che dal
 cielo ne soprastavano, non poteruno per umano mezzo al lontanarsi, avendo già i semi di pestifero morbo assediate le
 porte d'Italia, imperciocchè Trento era stata attaccata da

quel coutagio, che in ogni classe d'uomini infuriando, quasi « tutti gli abitanti della città avera spenti, e questa peste couse e per occulte mine invase Venezia nell'Autunno, avendo cominicato dall'infima plebe in alcune contrade della città. E più sotto: a 1 seni di muesta neste. che siturenti il notere delniu sotto.

l'umana sapienza, e che come Ippocrate istesso attesterebbe,
 debbon a Dio riferirisi, erano apparsi nell'estate dell'anno
 antecedente ec. »

La peste avendo invasa Venezia nell' Autunno 1575, e questa lettera che parla degli oli da peste, essendo dell'Aprile, è forza riconoscere, che questa lettera è scritta nell'Aprile 1576.

Nel 28 Marzo serisse Torquato al Gonzaga (ne lo prodotta la lettera in questo Scriito a pag. 156) che egti non aveva mutato d'intenzione di passare al servizio Medicco, ma che la necessaria dilazione di stampare potera portarri qualche impedimento, si che egli non volera promettere cosa che non volesse poi mantenere ancora colla sua rovina, poiche questa cosa importane per hai quanto può importar l'utile, l'onore e la soddificatione della vila.

<sup>(1)</sup> Vedasi in questo a pag. 143, e 145.

<sup>(2)</sup> Andreae Maurocent Senatoris historia Veneta. Venetiis 1623. lvi a pag. 492.

Il Gonzaga che conosceva il mutabile animo dell'infelicio ausou, e che sapeva quanto Torqualo bramasse di passare sotto I Medicei vessilli, scaltro gli rispose nel 12 Aprile, mostrandogli, che confessara quanto questo trapasso poteva essere periglioso al ben essere, e all onore di lui, sì che debolmente insistè nel primo invito.

E con questo artificio Scipione ottenne il suo intento di vincere la titubanza del Tasso, e di risvegliare in lui più che mai fosse il desiderio di aderire all'offerte di Ferdinando, o di Francesco. Tutto ciò chiaro si rilova dalla seguento rispusta che Torqualo gli fece nel Maggio (1):

Al Sig. Scipion Gonzaga a Roma.

« Sempre le lettere di V. S. Illustrissima di qualunque materia sicno, ed in qualunque tempo arrivino, mi so- gliono esser non solo gratissime, ma dolcissime. Nisuna però a rabbi mai ne più grata, ne più dolve di quella, che iessera « ricevei; percile sebbene in essa arrei potuto leggere novella più a da me desiderata, e più atta a trarmi dalla irresoluzione det mio tato presente; nondimeno, perche insuia altra sua mai non mi manifestò più chiaramente insieme con l'amor, ch'ella mi porta, la bondi e la sinertià dell'arimino suo gene loso del mio onore, non meno che desideroso de' miei comodi, è quisso che questa a tutte l'altre tanto si prepopa, quanto si dee più stimare la vera benevoglienza d' un padrone, ch'ogni aquisto d'ore e d'argento. E bench' io non sia mai stato punto in dubbio dell'amor che mi porta, del quale ho veduto in latte occasioni tanti efficarissimi se-

a gni, non è però (a confessare il vero) ch' io non abbia de falora sospettato, che V. S. per soverchio desiderio del mio utile. o per una certa teneresza d'affetto d'acermi o vicino o men hontano, non abbia potuto assere alquanto tracurata in considerare OUEL CHE PER LEGGE D'ONORE MI SI.

(3) Lettere T. 4. Lett., 31, z. pac., 180, L'utilina lettera del Tasso la Gonzaga del 214 Marzo. Service il Tasso la presente accusanto la risposta del Gonzaga del 12 del passato che perciò parmi diver essere dell'Aprile. Se la Lettera del Gonzaga del 12 Aprile, questa risposta del Tasso, che mostra lanto inferesse di svelargii i suoi sentimenti, dovrà trienersi del Maggio.

Capponi . Saggio sul Tasso. Tomo I.

« CONVENIVA. Ora s'alcun sospetto mai ho avuto di ciò, « tutto s'è dileguato al legger della sua dei dodici del pas-

« sato , nella quale ella mostra d'aver così riguardo ad ogni

« cosa, che adempie ogni mio desiderio. ED IO ANCORA

CONOSCO, E CONOBBI ANCO, QUANDO LE SCRISSI LA
 PRIMA LETTERA, CHE S'ALTRE VOLTE FUI RICHIE-

« STO, E RIFIUTAL, ORA SI CONVIENE IL RICHIEDERE;

« E CHE NON POSSO VENIRE A QUESTO, SE NON VEN-

« GO RISOLUTO; nè ad altro avrei scritto così irresoluta-

« mente. Ma scrivendo a V. S. Illustrissima, ch'è una parte

« dell'animo mio e la migliore, così ho con esso lei parlato,

« come suol l'animo talvolta fra se stesso ragionare; e non « mi son vergognato di scoprirle il flusso e'l riflusso de'mici

pensieri, e QUELLA IRRESOLUZIONE, LA QUALE È STA TA . E TEMO CHE NON DEBBA ESSERE LA ROVINA DI

« TUTTE LE MIE AZIONI. E con questo a V. S. bacio le mae ni. Di Ferrara 1576. »

Giammai nessuna lettera manifestò più chiaro l'animo dello scrivente, quanto questa manifesta L'ANIMO IRRESOLUTO del Tasso. Quando il Gonzaga gli rimproverava pochi giorni sono la sua irresoluzione nell'aderire al Trattato Mediceo. e lo chiamava a mantenere le sue promesse, il Tasso coll'antecedente Lettera del 24 Marzo gli rispose, che attese le sue circostanze non poteva risolversi di venire ad una risoluta promessa, e lo pregò a volere aver riguardo al suo bene, perchè si trattava qui del suo onore, dell'util suo, e della soddisfazione della vita sua. Ora che il Gonzaga, ad arte per invogliarlo, gli mostrava con modo accorto, come si scorge dalla risposta del Tasso, di non instare più nel Trattato Mediceo, e di convenire nei suoi riflessi prudenziali, il Tasso gli dice che avrebbe desiderato che coll'ultima sua lo avesse tratto dalla sua irresoluzione, vale a dire, che lo avesse obbligato a decidersi pel Trattato Mediceo: « Sebbene in essa avrei potuto leggere novella più da « me desiderata, e più atta a trarmi dalla irresoluzione del mio « stato presente » Pure, soggiunge, che niuna lettera gli giunse più grata, né più dolce di questa, perchè gli mostra l'amor suo, la sua bontà e la sincerità dell'animo suo geloso del suo onore, non meno che desideroso de' suoi comudi.

Gli confessa però che talvolta ha sospettato, che per soverchio desiderio dell'utile di lui, o « per averlo vicino » (col Cardinale de' Medici in Roma, ove il Gonzaga viveva) « o men « lontano » (in Firenze col Granduca, perchè è minor distanza da Roma a Firenze, che da Roma a Ferrara) non abbia potuto essere alquanto trascurato, in quello che per legge d'onore gli.si conveniva. Ed ecco la terza volta che il Tasso scrive al Gonzaga in questa lettera, che l'onore gli faceva una legge di non partirsi dal Duca Alfonso. E qual è la conseguenza di queste premesse? Che egli arde ora di aderire agli inviti dei Medici. e del Gonzaga; anzi dice di più; che gli conviene di chiedere, e risolutamente: a Ed io ancora conosco, e conobbi anco, quando a le scrissi la prima lettera, che s'altre volte fui richiesto, e a rifiutai, ora si conviene il richiedere; e che non posso venire a a questo, se non rengo risoluto; nè ad altro avrei scritto « cosi irresolutamente, » E prosegue confermando, che l'irresoluzione era stata, e sarà la rovina di tutte le sue azioni, e dicendo: « è stata » dichiara così, che quanto aveva fin allora sofferto, e le sue inquietudini, e le lettere intercette, e le lettere involate (o ch' ei così credeva), e i sospetti e il mal umore del Duca, per cui gridò fin del Giugno 1575 « Col « Signor Duca non so più che scusa prendermi e son disperato » tutto dipendè dal Trattato Mediceo. a Ma scrivendo a V. S. a Illma., ch' è una parte dell' animo mio, e la migliore, così ho « con esso lei parlato, come suol l'animo talvolta fra se steso e ragionare; e non mi son vergognato di scoprirle il flusso e 'I « riflusso de' mici pensieri, e QUELLA IBRESOLUZIONE, LA QUALE, « É STATA, E TEMO CHE NON DEBBA ESSERE LA BOVINA DI TUTTE « LE MIE AZIONI, » Odasi il Serassi Tomo I. a pag. 250 :

« LE UIL ATIONI. » Odasi il Serassi Tomo I. a pag. 250 :
« lo ho volto recare tutti questi passi distesamente, affe finchè si vegga il ilusso eriflusso del pensieri, da 'quali il povero Tasso si trovava combattuto, e cio per non si poter
disciorre da l'egami di convenienza e di gratitudine, e coni 'oi
e disciorre da l'egami di convenienza e di gratitudine, e coni 'oi
e rendo, anche d'amore, che lo tonevano stretto in Ferrara;
e giacchè per il suoi versi medesimi è manifesto, chi 'egli vi
e ragagliardamento inamamoris, e questa Contessa di Scanediano giuntavi poco innanzi gli fu peravacturua anch'ella
di friegno, perchè ono aspesse determinaris a pigliar nuoro
di friegno, perchè ono saposse determinaris a pigliar nuoro

- « partito. Per altro egli medesimo comprendeva, e lo confessò
- « al Sig. Scipione, che questa sna irresoluzione era stata, e « temeva che dovesse essere anche in avvenire la rovina di
  - « tutte le sue azioni, COME PUR TROPPO LO FU. »

Si ponga ora mente a queste parole del Tasso che io avvertii comentando la lettera del 31 Marzo 1575, e che poco sopra bo riferite:

« Ed io ancora conosco, e CONOBBI ANCO QUANDO LE

- « SCRISSI LA PRIMA LETTERA (con cui rispose al Gonzaga
- « rifiutando il Trattato Mediceo), che non poteva venire a que-« sto, se non veniva risoluto. »

Dunque, ripeterò, se il Tasso nella prima lettera del 31 Marzo 1575 rifiutò l'offerte del Gonzaga, fu per timore, non già che tale fosse la sua volontà. Perciò nel 6 Aprile scrisse diversamente all' Albano, e lo pregò a favorirlo in ciò che dal Gonzaga gli sarebbe stato significato.

Nello stato d'irresolutezza in cui ricadeva il Tasso ad ogni momento, nonostante che confessasse che quella dovea essere la sua rovina, gli tornava sempre alla mente la richiesta da lui fatta al Duca della carica d'Istoriografo, e questi procurava sempre più di scoprirpe l'animo se deliberato, o no di abbandonar Ferrara.

Quindi il Montecatino quasi ignorasse la sua richiesta di succeder al Pigna nel posto d' Istoriografo, e la sua volontà di non più occuparsene, non ostante che il Duca glie l'avesse accordato, gli si offerse a fargliene dare il carico.

Maravigliato il Tasso a questa domanda, così nel 19 Maggio ne scrisse allo Scalabrino (1):

- α lo spero per me stesso di ridurre il mio poema in buono
- « stato; e tali sono i miglioramenti che di giorno in giorno vo
- « facendo, che poco avrà fors' egli a temere i giudicii de'più « severi critici, purchè la severità loro sia gusto dell'intel-
- « letto, e non gusto contaminato dalla volontà. Agli am-

(1) Daile Lettere dei Tasso allo Scalabrino pubblicate dal Ch. Sig. Gamba, Pariandosi qui dell'olio per la peste, come nell'altra lellera riferila a pag. 168, ricorre la medesima osservazione, esser questa cioè, del Maggio 1576.

malati Il vino pare anarto. In somma ora che ho messo el naimo in prece di color algunato lentamente procedare nell'actione del mio poema, non dubito di nulla, ma per altri rispetti (i quali voi potete immagiarer) avrat e acno, so sosse possibile, di non rompere così toto con esso lui (con lo Sperone) sobben lo gitaldrià falto impossibile il durar seco lungamente. Bacitagli in mio name le mani, e ditegli che la Duchessa mi ha manulata la copia dell'ul-tima sua lettera, nella quale eggi servire di volerle pagare il il suo debito con moneta, se non d'ora limen di rame; e che quella Signora ha mostrato neco lanta sodifisazione di questi intrinseca amicizia contratta seco, che è cosa incredibile. Sicte è lo Tprega ovolere, per rispetto almeno di let, dissimular lo sdeguo c'ha conceputo con altri, che non credo ci vegli abbia a lemere.

« Le profezie di Mad. Leonora non producono ancora « effetto alcuno, nè credo che siano per produrlo così tosto. a Il Sig. Cornelio mi fa carezze straordinarie, e vedo che ha e gran voglia ch'io mi dimestichi seco, ma se ciò non mi ha α a portare qualche segnalato giovamento, non me ne curo. « Il Sig. Montecatino mi disse ieri, che se io voleva scriver a le storie, procurerebbe che me ne fusse dato il carico; e ciò a mi disse non sapendo, o mostrando di non sapere le cose a passate. La dimanda mi fe maravigliare, e pensare a molte e cose, ma conchiudo che questo movimento venga da Pesaro. « Io mi prometto assai dell'amorevolezza del Signor Montecaa tino, pure non credo che expediat sottentrare, con tanto a detrimento de' miei studi a così grande e fastidiosa impresa a senza certa utilità presente. Io vorrei esser reo, non attore. « Faccia Dio: voi di questo non fate motto ad alcuno. 

« L'olio a chi l'abbiate mandato non lo so; se all'Ariosto, « lo avrò quando mel porterà, chè mi pare onesto. E baciovi « le mani. Datemi alcuna nuova.

Il 19 Maggio

Frat. e Serv. Il Tasso. È ben naturale che questa domanda del Montecatino desse molto da pensare al Tasso, e ch'egli credesse che questo movimento procedesse da Pesaro, ossia dalla Duchessa d'Urbino, de colà si trovava, al perché gli altri avvisi del Duca, da lei gli erano vesuti, al perché ella si era offerta spondaneamente di accomidare ogni differenza, e tutto era accomodato, se il Tasso non abbandonava la sua carica d'Istoriografo, perché così restava in Ferrara, e dichiarava d'essere affezionato a quel Soyrano e di non curare i suoi enuti.

Pertanto si faccia osservazione a quelle parole del Tasso:

« In somma ora che ho messo l'animo in pace, di volere al« quanto lentamente procedere nell'edizione del mio poema,
« NON DUBITO DI NULLA. »

Quando nel Giugno 1575 gli erano intercette le lettere che svelavano il Trattato Medico, il Tasso esclamuva: « Col Sig. « Daca non so più che acua prendere, « SON DISPERATO. » Ora che egli si propone di attendere al servizio d'Alfonso, che tanto vale il dire di attendere al l'edizione de su Toena, il quale dovva pubblicarsia lui dedicato, e per la di cui tardanza sospettando l'istessa amica sua la Dachessa d'Urbino prima il motteggiava, e gli facera poi dei rimproveri, ora scrive il Tasso, che ha messo l'animo in paoce. E NON DUBITA DI NUL-LA. Non è egli perció della maggiore evidenza che da altro non derivarano i suo tituori, se non da quelle circostanze che manifestavano il suo desiderio di abbandonare Alfonso, e di correre in braccio ai suoi nemiel?

Poiché dunque Alfonso non palessar intanto alcun risentimento contro il Tasso; pioché Madama Leonor a la Duchessa d'Urbino erano impegnate a impedire ogni funesta conseguenza dell'infusito Trattato, ogni infortunio sarebbe andato lungi da Torquato, se non era la sua inecretezza a prendere un partito. Quanto dunque è sempre più da compiangersi quel Grande Infelice!

Nella lettera di questo giorno (19 Maggio) cangiando infatti di pensiero, e proponendosi il Tasso, in quel momento, di restare con Alfonso, cangia pure d'espressioni. Quando nel Marzo (1) scrisse per la prima volta al Gonzaga, disvelandogli di voler abbandoura la richiesta carrica per passere ai Medici, gli

<sup>(1)</sup> Veggasi in questo Scritto a pag. 148.

disse: a Mi consolo, ch'io richiesi non fui richiesto: non attore a e non ros. o logi scrire al contrario e la torrori esser ros, s non attore ». E benchè in questa lettera dica allo Scalabrino che non crede conveniente di sottentrare a questa impresa l'ostroricgrafic con tano detrimento de suoi studi, ciò è però quando questo debba farsi (presti attenzione il lettore), SENZA CERTA CTILITA PRESENTE.

lo credo che pessun altro fatto più luminoso di questo stia a dimostrare, che l'infelice Torquato, atteso il fatale umor suo melanconico, che prima gli dipinse scarsi gli emolumenti suol. sicché accousenti alle lusinghiere offerte del Gonzaga, poi fomento la naturale sua incertezza, si che non seppe nè restare in Ferrara, nè partirsene, su egli stesso il sabbro d'ogni suo danno. Scorransi rapidamente le vicende di quest'ultimo fatto, e il lettore ne rimarrà, spero, pienamente convinto. Chiede per non ottenerla; chiede per un pretesto, la carica di Istoriografo. Il Duca accorda al Tasso quanto gli chiede (1). Scrive dopo questo nel Marzo al Gonzaga (2) di voler ciò nonostante abbandonar la carica richiesta. « DUNQUE PROMETTO ASSOLUTAMEN-« TE, SEGUANE CHE PUO', D'ABBANDONARE QUEST'IMa PRESA. » E così si pone in perfetta opposizione col Duca di Ferrara a cui aveva chiesta, e da cui aveva ottenuta quella carica. Ma si mette almeno in grado di ottenere l'offerta e desiderata protezione dai Medici? Neppure: perchè nel 25. Marzo scrive dubitativamente al Gonzaga, che per la dilazione della stampa vede men certo il successo della sua deliberazione, E NON YUOL PROMETTER COSA CHE NON YOGLIA POI MANTENERE ANCOR COLLA SUA ROVINA.

Ed eccolo più incinato a restare coa Alfonso, che a pasace ai Medici. Ma rimane almen fermo in questo pensiero? No. Nel Maggio si duole col Gonzaga che colla sua lettera non l'abbia tratto d'irresoluzione, e gli dichiara che conosce, e conobbe che gli consien di ricindere il flavore dei Medici; e dover venire a ciò risoluto. Ed eccolo di nuovo distacrato da Alfonso, e desideroso di passare presso i Medici. È almeno costante in questa deliberazione? Nemueno: perché scrire in questo giorno

<sup>(1)</sup> Veggasi in questo Scritto a pag. 147. « La mia offerta ec. »

<sup>(2)</sup> Ivi a pag. 118. « Dunque prometto ec. »

che non crede conveniente di sottentrare a questa fastidiosa impresa di Istoriografo e enza certa utilità presente a. Dunque so questa utilità presente aveva luogo, il Tasso restava Istoriografo d'Alfonso, e non si recava più al servizio del Medici. E tutte queste mutazioni al operano nel Tasso dal Marzo al Maggio, in un oggetto, da cui egli stesso diceva dipendere Ponore, I utile, e la sodisfazione della sua vivi

E chi non vede che senza le aberrazioni d'un folle nmor melanconico, contento il Tasso degli stipendi che ricereva dal Duca Alfonso, non arreibre mai aderito al fatble Trattalo, che spingendolo d'errore in errore lo condusse finalmente nelle prizioni di S. Anna?

Ne si lasci questa lettera senza avvertire, (nè ho tralasciato fario nelle passate, e le future ne daranno maggiori occasioni) il modo amichevole e famigliare ond ei favella di Lucrezia, il rispettoso con cui accenna Leonora. Chiama la prima e la Duchessa a initiota la seconda e Madama Leonora »

Chi non direbbe che un'affettuosa ilbertà gli detta le parole quando favella della Duchessa d'Urbino; che in lui parla il rispetto per la Sorella d'Alfonso, quando nomina Leonora? Non è questo certo il linguaggio dell'amore; e se l'amore fosse mai esistito per lei, qualche volta almeno anche involontariamente, anche a dispetto della prudenza, sarebbe traspirato in tanle sue lettere.

Quoque magis tegitur, toctus magis aestual ignis. E parlando di lei non parmi veramente di scorgere un linguaggio appassionato nelle parole « Le profezie di Madama Leo-« nora non producono ancora effetto alcuno, nè credo che « sieno per produrio cost tosto. » Se il Tasso ne fosse stato amante, avrebbe con si poca genillezza facillato dei presagi di colei; che tenera impresa nel cuore?

Ho provato, parmi, più volte, che il fatto distrugge i soponti amori con Leonora, e parmi aver dimostrato che il linguaggio istesso del Tasso a questi amori si nega. Che si oppone dunque a concludere con Torquato medesimo, che il solo passaggio al servizio Medicco tante volte voluto e stabilito, e tante volte sospeso, E STATO FINO A QUESTO GIORNO (nel Maggio 1576), E DOVRA' ESSERE LA ROVINA DI TUTTE LE DI LIT AZIONI? Pag. 21. per lei poco dopo: per lei poco dopo,

4 47. Novi lumi Novi Lini

63. Cesare Salvani
 70. svelata, al Duca,
 svelata al Duca,

e 145. egli tra corse egli trascorse

« 149. quasi un pretesto po- quasi un pretesto lo polesse

« 151. (di passare al servizio (di passare al servizio Medi-Mediceo) ceo, poichè la prima era d'ab-

( di passare al servizio Mediceo, poichè la prima era d'abhandonare la carica d' Istoriografo )

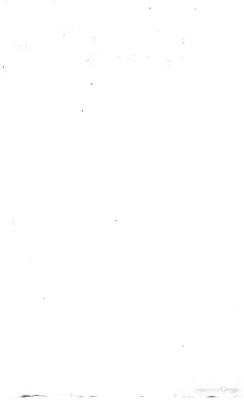





mount in Drangh